

### COLLEZIONE

DI

## OPERE INEDITE O RARE

DEI PRIMI TRE SECOLI DELLA LINGUA

PUBBLICATA PER CURA

DELLA R. COMMISSIONE PE' TESTI DI LINGUA NELLE PROVINCIE DELL'EMILIA



G5712i

## INDICE

DELLE

# ANTICHE RIME VOLGARI

## A STAMPA

CHE FANNO PARTE DELLA BIBLIOTECA CARDUCCI

A CURA DI

#### GIULIO GNACCARINI

VOLUME SECONDO ED ULTIMO



BOLOGNA
PRESSO ROMAGNOLI DALL' ACQUA
1909



orner &

PROPRIETÀ LETTERARIA

- 1. Nanna nanna
  (ANON.)
  CARD., C. e B., p. 47.
- 2. Nasce dal buon voler di questa Diva (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 128.
- 3. Nasi cornuti e visi digrignati (FRANCO SACCHETTI)
  VILLAR., IV, 185.
- 4. Nato è Cristo salvatore

  (ANON.)

  G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di

  Francia, III, 217.
- Natura, ingegno, studio, isperienza
   (ANON.)
   Cres., II, 276 C. Del Balzo, II, 507.
- 6. Naturalmente animali e planti (ANON.)
  VAT. D' A. (IV, 61).

7. Naturalmente chere ogni amadore (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 133 — OCCHI, 338 — VILLAR., II, 214 — BETT., 170 — CHIG. L. VIII. 305, p. 159 — PILLI, 41 — TASSO, 78 — CIAMPI 1, 98; 2, 152 — CARD., C., 4 — FANF., 209 — DANTE, Vita Nuova (ed. D'A.). Pisa, 1884, p. 39; (ed. Casini). Firenze, 1885, p. 21 — V. Rossi. Bologna, 1886, p. 53 — C. Del Balzo, I, 30.

8. Naturalmente falla lo pensero (BONAGGIUNTA URBICIANI)

VALER., I, 533 — VILLAR, I, 335 — PALAT. 418, n. 148, p. 162 — Rim. Lucch. (Parducci), p. 56.

9. Naturalmente ogni animale ha vita
(CINO DA PISTOIA)

VALER., II, 324 [Guido Cavalcanti] — FANF., 423
[Cino da Pistoia] — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 141 [id.]

- 10. Natura per sè fa 'l verso gentile (BERNARDO BELLINCIONI)
  GOBBI, 178.
- 11. Nave sanza timon, perso l'avere (GIOVANNI DE' PIGLI)
  CRES., III, 251.
- 12. Nè al mercadante alcun perir di nave (BONAVENTURA PISTOFILO)
  GOBBI, 203.
- 13. Nebbia nebbia matutina (ARLOTTO MAINARDI)
  CRES., III, 260.
- 14. Nè fu, ned è, nè fia omo vivente (MONTE ANDREA)
  VAT. D' A., n. 735 (IV, 382).

15. Ne gli occhi porta la mia donna amore (DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 5 r. — GOBBI, 17 — OCCHI, 10 — VILLAR., II, 13 — BETT., 13 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 35 — Lir. ant., 350 — Lir. Le M., 52 — Pellegr., Propugn., N. S., III, P. II, p. 146 — A. PINNATI. La vita e le opere di D. A. Torino, 1884, p. 28 — V. Rossi. Bologna, 1886, p. 91.

16. Ne l'aer chiaro un zirfalco gentile (ANON.)

Pellegr., Propugn., N. S., vol. III, p. 168.

17. Ne la mia mente, ove 'l desio s' informa
(ANON.)
CASAN. d. v. 5 (Pelaez), n. 192.

18. Ne l'amoroso affanno son tornato

(GUIDO CAVALCANTI)

VAT. D'A. (v, 251) — SALVADORI, p. 95 [Guido

Vat. D'A. (v, 251) — Salvadori, p. 95 [Guido Cavalcanti].

- 19. Nel bel giardino che l' Adige cinge (ANON.)

  TR., II, 167 CARD., M. e P. (1874), 423.
- 20. Nel bel paese mio tosco gentile (GIROLAMO CORSI RAMOS)

  Giorn. stor., xv, 189.
- 21. Nel bel prato donzelle
  (AURELIO BONAGUISI)

  DANTE, Vita Nuova (ed. D'Ancona). Pisa, 1884, p. 51.
- 22. Nel chiaro fiume dilettoso e bello (ANON.)

  TR., II, 171 CARD., M. e P. (1874), 416.

23. Nel core aggio uno foco (MONTE ANDREA) TR., I, 119 -- VAT. D' A., n. 289 (III, 231) — VAT. 2, 256.

24. Ne le man vostre, o dolce donna mia

GIUNTA, 17 — OCCHI, 31 — VILLAR., II, 25 — BETT., 33 — CHIG. L. VIII. 305, n. 116, p. 102 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), n. 62 — Lir. ant., 357 — VAT. 3214 (Pelaez), n. 85.

25. Ne li tuoi brazi, o virgine Maria
(ANON.)
DI GIOVANNI, Propugn., VII, P. 1, p. 433.

- 26. Nella bellezza del sommo splendore (PAOLINO DA SIENA)
  CRES., III, 176.
- 27. Nell'acqua chiara e dolce pescando (ANON.)
  TR., II, p. 171.
- 28. Nella fronzuta e nuova primavera (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 154.
- 29. Nella mia mente sempre e nel mio cuore (JACOPONE DA TODI)

  Lir. ant., 340.
- 30. Nell' amoroso fuoco molti stanno
  (BONAGGIUNTA URBICIANI)
  TR., I, 163 -- VAT. D'A., n. 494 (IV, 179) Rim.
  Lucch. (Parducci), p. 57.
- 31. Nell'anno com' io trovo o mente pura (FRANCESCO ALLEGRI)
  CRES., III, 340.

32. Nella più bella terra casentina (FRANCO SACCHETTI)

CARD.. C., 492 — CARD., C. e B., 247.

33. Nell'astia mi par esser col leone (RUSTICO DI FILIPPO)

VAT. D'A., n. 860 (v, 163).

34. Nella tua prima età pargola e pura (FAZIO DEGLI UBERTI)
TR. (1841), 50 — CARD., C., 298.

35. Nelle man vostre, o dolce donna mia

(CINO DA PISTOIA)

VILLAR., II, 218 — Lir. ant., 440 — Lir. Le M., 84

— Tasso, 30 — Ciampi 1, 108; 2, 169 — Card.,

C., 43 — Fanf., 238.

36. Nel libro del re di cui si favola (GUIDO ORLANDI)
VAT. 3214 (Pelaez), n. 141.

37. Nell' ora ch' a segar la bionda spiga (ANON.)
CARD., M. e P. (1874), 431.

38. Nell' ora che la bella concubina

(JACOPO GARATORI)

Racc. d' opusc. scientif. e filol. [ed. Calogerà]. Venezia, 1748, vol. xxxvIII, ser. 1.<sup>a</sup>, p. 145.

39. Nell' ora che sotto il cancro cambiato hanno (ANON.)

Giorn. stor., xx, 177.

40. Nell' uom cortese e saggio (BINDO BONICHI)
BINI, 50 — CARD., C., 166.

- 41. Nel mezzo a sei paon ne vidi un bianco (ANON.)
  CARD., M. e P. (1874), 421.
- 42. Nel mezzo del camin di nostra vita

  (GIOVANNI BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 101 CARD., C., 390 Lir. ant., 743

   Lir. Le M., 110.
- 43. Nel mezzo del camin' se trova Dante (MENGHINO MEZZANI)

  L. Frati, Miscell. dant., p. 33 C. Del Balzo, II, 543 C. Ricci, L'ultimo rifugio di D. A., p. 389.
- 44. Nel mezzo de le dispietate chiocciole .
  (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 132.
- 45. Nel mezzo già del mar la navicella (FRANCO SACCHETTI)

  Lucca (1853) Card., C., 497 Card., C. e B., 257.
- 46. Nel mondo no' mi par che s' usi più (NICCOLO SOLDANIERI)
  CARD., C. e B., 295.
- 47. Nel mondo stando dove nulla dura (BUTTO DA FIRENZE)
  ALLACCI, 191.
- 48. Nel monte di Parnaso ogni scienza (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 130.
- 49. Ne lo disio, dove amor mi tene
  (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D' A. (v, 298) -- SALVADORI, p. 119 [Guido Cavalcanti].

- 50. Nel paese d'Alfea un colle giace (DOMENICO DA PRATO)
  C. DEL BALZO, III, 275.
- 51. Nel principio fortuna e 'l ciel me porse (GIO. ANT. ROMANELLO)

  Memorie per servire all' istoria letter. Venezia, Valvasense, 1758, vol. XI, p. 63.
- 52. Nel tempo adorno che l'erbette nove
  (GIOVANNI BOCCACCIO)
  S. MORPURGO, A. E O. ZENATTI, La caccia di Diana.
  Per nozze Casini-Polsinelli. Firenze, 1884, in 16.
- 53. Nel tempo avverso uom de' prender conforto (BONAGGIUNTA URBICIANI)

  VALER., I, 517 VILLAR., I, 328 Lir. ant., 210

   Rim. Lucch. (Parducci), p. 65.
- 54. Nel tempo che ci scalda il terzo segno (SIMONE FORESTANI)
  SART., 83.
- 55. Nel tempo ch' era Italia tutta d'oro
  (NICCOLÒ DE' ROSSI)

  Bullett. dell' Ist. st. it., n. 24 (1902), p. 47.
- 56. Nel tempo che Firenze era contenta (GIOVANNI DI CINO)

  LAMI, Cat. mss. Riccard., p. 216.
- 57. Nel tempo che la rocha Cloto implica (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 144.
- 58. Nel tempo, che s'infiora e copre d'erba (fazio degli uberti) Occhi, 331 — Gobbi, 29 — Card., C., 279.

- 59. Nel tempo della mia novella etate
  (CINO DA PISTOIA)

  VILLAR., II, 301 Lir. ant., 456 CIAMPI 2, 280
   CARD., C., 131 FANF., 398.
- 60. Nel tempo giovinil ch' amor c' invita (SIMONE FORESTANI)
  SART., 80.
- 61. Nel tempo l'uom passato (BINDO BONICHI)
  BINI, 51.
- 62. Nel tempo santo non vid' io mai petra (CECCO NUCCOLI)

  ALLACCI, 220 Lir. ant., 687.
- 63. Nel tempo tuo guarda que' della Scala (ANON.)

  Bull. Ist. st. it., n. 24 (1902), p. 204.
- 64. Nel verde bosco, sotto la cui ombra (FRANCO SACCHETTI)

  CARD., C. e B., 252.
- 65. Nel vostro dire, amico, a mia parvenza (PACINO ANGIOLIERI)
  VAT. D'A., n. 629 (IV, 325).
- 66. Nel vostro viso angelico amoroso
  (LAPO GIANNI)

  FLACCHI, 38 VALER., II, 120 VILLAR., I, 426 —
  N. 1, II, 16 Lir. Le M., 24 Lir. ant., 128 —
  N. 2, I, 254 CHIG. L. VIII. 305, n. 157, p. 123 —
  VAT. 3214 (Pelaez), n. 44.

67. Nè morte, nè amor, tempo, nè stato (SER SALVI)

VILLAR., IV, 67 [Gio. Boccaccio] — CRES., V, 10 [Ser Salvi] — Gio. Boccaccio, Rime [ed. G. B. Baldelli]. Livorno, 1802. p. 59 — CARD., C. e B., 314 [Durante da S. Miniato].

68. Neroncina, spezialina

(ANON.)

G. CARDUCCI, *Propugn.*, N. S., vol. 1 (1888), P. 1, p. 15.

69. Nessuna cosa tengo sia si grave

(G. CAVALCANTI)

Vat. D'A. (v, 277) — Salvadori, p. 107 [G. Cavalcanti].

70. Nessuna gioia creo

(CHIARO DAVANZATI)

VAT. D' A., n. 259 (III, 172).

71. Nessun in me troverà mai mercede (SER GIOVANNI FIORENTINO)

Tr., 328 — Card., C. e B., 195.

72. Nessuno mai si sa ben confessare (JACOPONE DA TODI)

Lir. ant., 315.

73. Nessuno pote amar coralemente (CIONE BAGLIONI)

Vat. D'A., IV, 383.

74. Nessun pianeto doveria parere

(SER PACE NOT.)

Valer., II, 400 — Villar., III, 351 — Palat. 418, n. 174, p. 171.

75. Nessun se fidi troppo

(MATTEO GRIFFONI)

Card., C. e B., 322 — Sorbelli (1901), 13.

- 76. Nessun tesauro in terra non à pare (ANON.)
  VAT. D'A. (IV, 21).
- 77. 'N esta dura battaglia nella quale (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 164 Lir. ant., 470.
- 78. Nè te nè altra voglio amar già mai (FRANCO SACCHETTI)

  LUCCA (1853) CARD., C., 487 CARD., C. e B., 223.
- 79. Nè timor nè ardire (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI) CARD., C., 185.
- 80. Nè volontier lo dico, nè lo taccio

  (M.° TORRIGIANO)

  TR., I, 131 VAT. D'A., n. 487 (IV, 172) MON.,

  Crest. (1897), 282.
- 81. Niccolò io vero amico te consiglio (CECCO NUCCOLI)

  ALLACCI, 222 Lir. ant., 687.
- 82. Niccolò, quell'ardor ch'amore scosse

  (TOMMASO DE' BARDI)

  CRES., III, 200 VILLAR., IV, 272 Lir. ant., 754

   Lir. Le M., 122.
- 83. Niuna sconsolata

  (GIOVANNI BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 90 CARD., C. e B., 160.
- 84. Niuno al mondo fu nè sarà mai (NICCOLÒ SOLDANIERI)

  TR., II, 193 CARD., C., 293.

- 85. Nïuno aspetti il tempo quando l' ha (FRANCESCO DI TURA)
  CARD., C. e B., 313.
- 86. Niun si fidi, perchè spesso avvène (NICCOLÒ SOLDANIERI)
  CARD., C. e B., 295.
- 87. Nobel corona quanto mi sei grata (ANON.)

  Riv. crit., a. II, n. 1.
- 88. Nobile donna di corona degna
  (UBALDO DI MARCO)
  VALER., II, 60 VILLAR., I, 545 N. 2, I, 209.
- 89. Nobil esempio è quel de l'om salvazo

  (ABATE DI NAPOLI)

  ALLACCI, 1 VALER., II, 160 N. 1, II, 255 —

  N. 2, 1, 232.
- 90. Nobile pulzelletta et amorosa
  (G. CAVALCANTI)

  VAT. D'A. (v, 264) SALVADORI, p. 101 [Cavalcanti Guido].
- 91. Nobil pulzella dolce ed amorosa
  (G. CAVALCANTI)

  VAT. D' A. (v, 254) SALVADORI, p. 97 [Cavalcanti Guido].
- 92. No el gran tempo transcorso e 'l misto pelo (BELLETTO GRADENIGO)

  P. venez. (Lazzarini), 53.
- 93. Noi che semper navegemo

  (ANON.)

  Arch. stor. ital., App. n. 18 al vol. IV, p. 50 —

  Arch. glott. ital. (Lagomagg.), II, 262.

[N 94-101]

94. Noi debbiam laudare con tutto lo core (ANON.)

G. Mazzatinti, Invent. d. mss. it. d. bibl. di Francia, III. 394.

95. Noi monaci spendarecci

(ANON.)

G. CARDUCCI, Propugn., N. S., vol. I, P. I, p. 13.

96. Noi semo in un cammino e dovèn gire (GUIDO CAVALCANTI)

VAT. D'A. (v, 268) — SALVADORI, p. 103 (Cavalcanti Guido).

97. Noi siam sospiri di pietà formati

(GUITTONE D'AREZZO)

Giunta, 96 r. — Оссні, 258 — Villar., i, 129 — *Lir. ant.*, 177.

98. Noi te pregemo, cibo d'amore

Gabotto e Orsi, *Le laudi del Piemonte*. Bologna, 1891.

99. Noi te pregemo, Iesù Cristo (ANON.)

Gabotto e Orsi, *Le laudi del Piemonte*. Bologna, 1891.

100. No llo pensai già mai

G. Mazzatinti, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 314.

101. Nom saccio a che coninzi lo meo dire

VAT. D'A. (IV, 33).

- 102. Non altrimenti fanno gli augelletti (BENUCCIO DA ORVIETO)
  ALLACCI, 79 VILLAR., IV, 288.
- 103. Non apparisce si tosto un baleno
  (ANON.)
  VOLPI, Poesie popol. ital. sec. XV. Verona, 1891,
  p. 8.
- 104. Non arà mai pietà questa mia donna
  (BINDO D'ALESSO DONATI)

  CRES.. III, 110 VALER., II, 245 N. 1, II, 269 –

  Lir. Le M., 28 Lir. ant., 292 N. 2, I, 355 –

  CARD., C. e B., 309.
- 105. Non avven d'allegranza

  (ANON.)

  VAT. D'A., n. 65 (1, 411) VAT. 2, 63.
- 106. Non basta a donna bella appariscenza (SENECA DA CAMERINO)
  CRES., III, 214.
- 107. Non basta il bel parlar nè fa perfetta (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 182.
- 108. Non basta lingua umana che più saggia (MENGHINO MEZZANI)
  C. RICCI, L' ultimo rifugio di D. A. Milano, 1891, p. 402.
- 109. Non bisogna più fil nè più lavoro (BUONACCORSO DA MONTEMAGNO)

  VILLAR., III, 268 Lir. ant., 763 PILLI, 8 r. Lir. Le M., 96.

110. Non che in presenza della vista umana (CINO DA PISTOIA)

Оссиі, 156 — Villar., ії, 266 — Casan. d. v. 5 (Pelaez), 86 — Lir.~ant., 449 — Pilli, 26 — Сіамрі 1, 64; 2, 99 — Fanf., 126.

- 111. Non ch' io me vanti visto per natura (GIOVANNI DI BUONANDREA)
  ALLACCI, 361.
- 112. Non come parvo par vostra loquenza (DELLO DA SIGNA)

  VALER., II, 157 VILLAR., III, 340 PALAT. 418, p. 157, n. 165.
- 113. Non con altro dolor l'alma discioglie (GUITTONE D'AREZZO)

  GIUNTA, 90 r. ОССНІ, 245 VILLAR., I, 113 Lir. ant., 184.
- 114. Non conoscendo amico vostro nomo (DANTE ALIGHIERI)

  GIUNTA, 138 r. OCCHI, 347 VILLAR., II, 34 Lir. ant., 362 C. DEL BALZO, I, 107 VALER., II, 386 [Mino del Pavesaio].
- 115. Non creda alcun, quand' ode dir canaglia (BINDO BONICHI)

  ALLACCI, 98 VILLAR., III, 139 CARD., C., 151 Lir. ant., 462.
- 116. Non creder, donna, che nessuna sia (FRANCO SACCHETTI)
  POGG., I, 384 VILLAR., IV, 192 Lir. Le M.,

Pogg., I, 334 — VILLAR., IV, 192 — Lir. Le M., 118 — Lir. ant., 786 — Card., R., 484 — Card., C. e B., 239.

[N 117-125] 15

117. Non credo che 'n madonna sia venuto (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 56 -- OCCHI, 128 — VILLAR, II, 213 — CHIG. L. VIII. 305, n. 306, p. 188 — VAT. 3214 (Pelaez), n. 174 — PILLI, 40 r. — TASSO, 44 — CIAMPI 1, 97; 2, 150 — CARD., C., 64 — FANF., 204.

- 118. Non credo che potesse sostenersi (ANTONIO DEL BENE)

  Giorn. stor., III, 230.
- 119. Non credo il suon tanto soave fosse (GIO, BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 29.
- 120. Non cretti, amor, sotto lo 'mperio tuo (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

  VILLAR., III, 275 Lir. ant., 768 PILLI, 16 r. —

  Lir. Le M., 98.
- 121. Non cura nave la roca d'amore (ANON.)
  VAT. D'A. (v, 93).
- 122. Non da pianeta alcun necessitade (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 186.
- 123. Non desse donna altrui altro tormento (FRANCESCHINO DEGLI ALBIZZI) FIACCHI, 72 TR., II, 219.
- 124. Non dico fallo sia chi 'l suo difende (CHIARO DAVANZATI)
  VAT., D'A., n. 601 (IV, 292).
- 125. Non dico fra li ebrei, ma fra' cristiani (GIOVANNI PEREGRINO)
  P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 28.

126. Non dispregiar virtù, ricco villano (STEFANO DI CINO)

TR., II. 146 — CARD., C. e B., 315 — CARD., Studi lett., 439 [Cino merciaio] — CARD., M. e P. (1874), 439.

127. Non è alcun de gloria degno (ANON.)
DI GIOVANNI, Propugn., IV. 203.

- 128. Non è altrui ogni uom che chiama amico (NICCOLÒ SOLDANIERI)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIV, 40.
- 129. Non è bontà, nè virtù, nè valore (CINO DA PISTOIA)
  FANF., 432.
- 130. No è cosa in sto mundo, (PIETRO DA BARSEGAPÈ)

Bart., Crest., 9 — Mon., Crest., 149 — Ulrich, 17 — C. Salvioni, Zeitschrift f. roman. Philol., xv, 429 — F. Carta, Sul poemetto di P. da Bescapé. Roma, 1885.

- 131. Non è da dir Gioanne a tal che nuoce (GUITTONE D'AREZZO)
  VILLAR., I, 144 VAT. D'A, n. 164 (II, 292) VAT. 2, 157.
- 132. Non è donar larghezza al mi' parere, (ANON.)

  Vedi: Non è targhezza.
- 133. Non è fallo ma grande caonoscenza (ANON.)
  VAT. D'A. (IV, 19).

[N 134-142] 17

134. Non è felice chi è imperadore (ANON.)

Rispetti d'amore del sec. XV pubbl. da V. Mo-RANDI, per nozze Francisci-Paparini, 1882.

- 135. Non è in me foco, non, non temer legno (NICCOLÒ DA CORREGGIO)

  Giorn. stor., XXII, 103.
- 136. Non è in te l'altezza del tuo ingegno (ugo delle paci)
  CRES., III, 205 VILLAR., IV, 297 ZAMBR., 467.
- 137. Non è larghezza dare, al mio parvente (M. RINUCCINO)
  VAT. D'A., n. 505 (IV, 191) CHIG. L. VIII. 305, p. 207, n. 359.
- 138. Non è larghezza penso ne la mente (MEUCCIO TOLOMEI)
  CRES., III, 166.
- 139. Non era 'n tutto la veduta sciolta
  (DANTE ALIGHIERI)
  A. F. MERINO, Un escàndalo literario. Barcellona,
  1885.
- 140. Non escon preste si quadrella e pietre (NICCOLÒ SOLDANIERI)
  CARD., C. e B., 279.
- 141. Non è sì duro cor che lacrimando

  (ANON.)

  Giorn. di filol. romanza, IV, 204, n. 3 A. GUALANDI, Accenni alle orig. della lingua. Bologna,
  1885, in 4.
- 142. Non è sì freddo alcun dente di serpe
  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa) Giorn. stor., XIII, 79.

- 143. Non è sublime il cielo, ov' è il suo centro (ANON.)

  Giorn. stor., xx, 176.
- 144. Non è vergogna ad un povero amante

  (ANON.)

  Rispetti d'amore del sec. XV pubbl. da V. MoRANDI, per nozze Francisci-Paparini (1882).
- 145. Non è virtù dov' è la fede rara (SIMONE FORESTANI)

  Giorn. stor., IX, 217, n. 3.
- 146. Non è za ben raso

  (ANON.)

  Arch. glott. it., 11, 1876 (Lagomagg.), 282.
- 147. Non far contro al dover, chè forse forse (NICCOLÒ SOLDANIERI)

  CARD., C. e B., 278.
- 148. Non fe' l'augel di Giove Ida si mesta

  (GUITTONE D'AREZZO)

  GIUNTA, 90 r. OCCHI, 246 VILLAR., I, 114 —

  Lir. ant., 184.
- 149. Non fu mai nigromante si perfetto (FRANCO SACCHETTI)
  CORAZZ., 254.
- 150. Non fusti atraversati, o monti alteri
  (ANON.)
  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 85.
- 151. Non già me greve fa d'amor la salma (GUITTONE D'AREZZO)
  VAT. D'A., n. 540 (IV, 127) PELL., 189.

[N 152-160] 19

152. Non già per gioi' ch' i' aggia Diletto lo cantare (CHIARO DAVANZATI)

VAT. D'A., n. 242 (III, 123) -- VAT. 2, 225.

153. Non già per gioia ch'aggia mi conforto (CHIARO DAVANZATI)
TR., I, 153 — VAT. D'A., n. 250 (III, 145) — VAT. 2, 232 — Mon., Crest. (1897), 255.

154. Non ha tant' onde il mar quand' Eolo il mena (CINO DA PISTOIA)
TASSO, 175.

155. Non isperate, ghibellin, soccorso

(MONTE ANDREA)

VAT. D'A., n. 778 (v, 77) — Mon., Crest. (1897), 261

— F. Torraca, Rassegna bibliogr. d. lett. it., 1, (1893), p. 24.

156. Non mai più bella luce e più bel sole (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

GOBBI, 104 — VILLAR., III, 262 — Lir. ant., 759 — PILLI, 1 r. — CARD., C., 430 — Lir. Le M., 95.

157. Non me ne maraviglio, donna fina (CHIARO DAVANZATI)

MASSI, 15 — N. 2, I, 205 — VAT. D'A. (IV, 34).

158. Non mi bisogna nè talenta tanto (CHIARO DAVANZATI)
VAT. D'A., n. 747 (v, 45).

159. Non mi conforta lo sperar tornare (MATTEO FRESCOBALDI)
PIATTI. Firenze, 1844 — CARD., C., 255; C. e B., 94.

160. Non mi credea tanto aver fallato (GUITTONE D'AREZZO)
GIUNTA, 91 — OCCHI, 247 — VILLAR., I, 115.

- 161. Non mi disdico, villan parladore (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., n. 717 (v, 15) VALER., II, 105 PELL., 126.
- 162. Non mi mandar messaggi che son falsi (ANON.)
  CARD., C. e B., p. 59.
- 163. Non mi poriano zamai fare amenda
  (DANTE ALIGHIERI)
  CHIG. L. VIII. 305, n. 108, p. 99 CARD., R., 26 —
  F. PELLEGRINI, Di un son. sopra la torre Garisenda.
  Bologna, 1890.
- 164. Non mi posso tener più ch'io non dica (FRANCO SACCHETTI)

  Lucca (1853) Firenze (1857) CARD., C., 510.
- 165. Non mi terrei con mia poca scienza (ZANOBI PERINI)

  Giorn. stor., IV, 172.
- 166. Non morir tanti mai di calda febbre (CECCO NUCCOLI)

  ALLACCI, 223 Lir. ant., 688.
- 167. Non nacque mai desio dolce e soave (DANTE ALIGHIERI)
  CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 53.
- 168. Non nacque sotto el ciel mai dona alcuna (ANON.)

  Giorn. stor., XL, 104.
- 169. No no fistola missiere mo no chagon (ANON.)

  Giorn. stor., XL, 97.

170. Non oso dir, nè farne dimostranza (GUITTONE D'AREZZO) GIUNTA, 75 r. — OCCHI, 256 — VILLAR., I, 124.

171. Non oso nominare apertamente (GUIDO CAVALCANTI) VAT. D'A. (v, 263) - SALVADORI, p. 101 [Cavalcanti Guidol.

172. Non passò mai qui via ch'el non se mova (ANON.) Giorn. stor., XL, 108.

173. Non pensai che distretto (BARTOLOMEO MOCARI)

> ALLACCI, 72 [Bartolomeo Mocari] — Cres., 55 [id.] — VALER., I, 165 [id.] — VAT. D'A., n. 117 (II, 78) [id.] — PALAT. 418, n. 44, p. 61 [Monaco da Siena] — VAT. 2, 107 [id.].

- 174. Non pensar che per diletto (JACOPONE DA TODI) Giorn. Arcad., vol. 45, p. 86.
- 175. Non pensi alcun che sia nel mondo nato (ERCOLE PIO) Poeti faent., 39.
- 176. Non per aver da vui più grazia io stento (NICCOLÒ DA CORREGGIO) Giorn. stor., XXII, 106.
- 177. Non per ben ch' io ti voglia (ANON.) Tr., II, 49 — CARD., C. e B., p. 127 — Propugn., xi, 407.
- 178. Non perchè io v'aggia, donna, fatto offesa (DANTE DA MAIANO) GIUNTA, 80 r. — OCCHI, 227 — VALER., II, 485 — VILLAR., I, 247 — Lir. ant., 234.

22 [N 179-188]

179. Non perchè spesso allontanar mi sogli (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

GOBBI, 105 — VILLAR., III, 255 — Lir. ant., 755 — PILLI, 6 r. — CARD., C., 486 — Lir. Le M., 93.

- 180. Non perda tempo chi cerca aver fama (SER GIOVANNI FIORENTINO)
  CARD., C. e B., 187.
- 181. Non per meo fallo, lasso, mi convene (GUITTONE D' AREZZO)
  GIUNTA, 93 OCCHI, 250 VILLAR., I, 118.
- 182. Non per mia colpa nè per mio fallire (ANON.)

  Nozze Cappelli-Hermite. Modena, 1886.
- 183. Non piango tanto 'l non poter vedere (DANTE ALIGHIERI)
  CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 71.
- 184. Non pianzerò zamai quel ch' io t' ho facto (ANON.)

  Giorn. stor., XL, 107.
- 185. Non più dirò omai così farò (NICCOLÒ DEL PROPOSTO)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 38.
- 186. Non più: Febo si sdegna per mio errore (ANTONIO CAMMELLI)

  Giorn. stor., 1x, 237.
- 187. Non posso consolar la trista luce (FRANCO SACCHETTI)

  CARD., C. e B., 226.
- 188. Non posso far che l'ira non trabocchi
  (BERCHIELLO)
  ALLACCI, 153.

- 189. Non posso piu soffrire

  (ANON.)

  CARD., R., 31; C. e B., p. 45 P. bologn. (Casini),
  p. 164, n. 101 Mon., Crest. (1897), 292.
- 190. Non posso proferir quanto ho vollienza (PANNUCCIO DEL BAGNO)
  VAT. D'A., n. 306 (III, 351).
- 191. Non posso rafrenar lo mio talento (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D'A. (v, 291) SALVADORI, p. 115 [G. Cavalcanti].
- 192. Non posso zà mai zir in alcun lato

  (ANON.)

  Giorn. di filol. romanza, IV, 204 A. GUALANDI,
  Accenni alle orig. d. lingua ecc. Bologna, 1885, in 4.
- 193. Non potrebb' esser, per quanto Dio fece (CECCO ANGIOLIERI)
  CHIG. L. VIII. 305, n. 438, p. 233 Mon., Crest. (1897), 514.
- 194. Non pregato, Rosel, da alcun, ma sponte (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 166.
- 195. Non' può gioir d'amor chi non pareggia (GHERARDUCCIO GARISENDI)

  Tasso, 108 P. bol. (Casini), n. 85, p. 142 Casan. d. v. 5 (Pelaez), n. 124.
- 196. Non può la lingua mia quantunque pronta (AGNOLO TORINI)

  Propugn., XIV, 441.
- 197. Non regga alcun signore a volontade (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 177.

- 198. Non riconoscereste voi l' Acerbo (RUSTICO DI FILIPPO)
  TR., I, 243 VAT. D' A., n. 844 (v, 147).
- 199. Non sa che ben se sia chi mal non prova (MATTEO GRIFFONI)
  CARD., C. e B., 326 -- SORBELLI (1901), 13.
- 200. Non s'accorda ben gratia con ragione
  (ANON.)
  G. CARDUCCI, Propugnatore, N. S., vol. 1, P. 1, p. 9.
- 201. Non s'attien fede nè a comun nè a parte (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)

  CARD., C., 191.
- 202. Non segua amor chi non ha il cor prudente (SER GIOVANNI FIORENTINO)
  CARD., C. e B., 184.
- 203. Non segue umanità, ma più che drago (GIOVANNI QUERINI)

  P. venez. (Lazzarini), 85 C. Del Balzo, 1, 103.
- 204. Non se n'avvede ognun che poco vede (FRANCO SACCHETTI)
  VILLAR., IV, 175 CARD., C., 556.
- 205. Non se po più sofferire

  (ANON.)

  A. SAVIOTTI, Propugn., N. S., v, 327.
- 206. Non seppi mai che cosa fosse amore (ANTONIO BECCARI)
  CORAZZ., 266.
- 207. Non seppi mai che fosse alcun sospiro (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 542 (IV, 231).

[N 208-216] 25

208. Non sia chi tenga dentro da l'ospicio (MATTEO GRIFFONI)
CARD., C. e B., 323 — SORBELLI (1901), 16.

209. Non sia dottoso alcun om perchè guardi (GUITTONE D'AREZZO)

Vat. D'A., n. 442 (IV, 118) — Valer., II, 90 — Pell., 100.

210. Non sian le triste penne sbigottite (GUIDO CAVALCANTI)

VAT. 3214 (Pelaez), 191 — P. ERCOLE. Livorno, 1885, p. 311.

211. Non si cangi la fina benvoglienza (M. POLO)

Valer., I, 130 — Villar., II, 347 — *P. bologn*. (Casini), n. 68, p. 117.

- 212. Non si convien furore (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI) CARD., C., 191.
- 213. Non si credea che mai discolorasse (CECCO NUCCOLI)

  ALLACCI, 219 Lir. ant., 686.
- 214. Non si disperin quello dello 'nferno (CECCO ANGIOLIERI)
  TR., 1, 275.
- 215. Non si fermerà alcuno ordinamento (ONESTO DA BOLOGNA)

  TR., I, 219 P. bologn. (Casini), n. 63, p. 110.
- 216. Non si porría contare (GIOVANNI DALL'ORTO)

Valer., II, 96 — VILLAR., II, 396 — N. 1, II, 253 — *Lir. ant.*, 161 — N. 2, I, 224 -- Vat. 3214 (Pelaez), n. 59.

- 217. Non si potría compiutamente dire (SENNUCCIO DEL BENE)
  TR., II, 66 CARD., C., 230.
- 218. Non si sa dipartir dal modo usato (JACOPO DA MONTEPULCIANO)

  Giorn. stor., 1, 445.
- 219. Non si spogli dell'aver del mondo (ANON.)

  Giorn. stor., 11, 125.
- 220. Non so chi se', ma non fa ben colui (fazio degli uberti)
  Sart., 20.
- 221. Non sofferir, signor, più, manda manda (franco sacchetti)
  Pogg., I, 309 Villar., IV, 177.
- 222. Non solamente stolti riputati (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 172 Lir. ant., 475.
- 223. Non son beccar, non son scortecatore (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., XXVI, 57.
- 224. Non son l'orecchie d'alti intelligenti (MENGHINO MEZZANI)

  Poeti rav., 7 C. Ricci, L'ultimo rifugio di D. A., Milano, 1891, p. 400.
- 225. Non son tanti babbion nel mantovano (BURCHIELLO)
  GOBBI, 121.

226. Non so qual io mi voglia (GIO. BOCCACCIO)

VILLAR., IV, 65 — CARD., C., 380; C. e B., 175 — Lir. ant., 739 — Lir. Le M., 109.

- 227. Non so qual sia più grave in me il dolore (BERNARDO BELLINCIONI)
  GOBBI, 177.
- 228. Non so ragion, ma dico per pensero (ANON.)

Valer., I, 534 — VILLAR., II, 416 — PALAT. 418, n. 145, p. 160 — *Rim. Lucch.* (Parducci), p. 75.

229. Non so se merce che mo ve meno (onesto da bologna)

ALLACCI, 394 — OCCHI, 287 — VALER., II, 147 — VILLAR., II, 367 — CHIG. L. VIII. 305, n. 312, p. 191 — *P. bologn*. (Casini), n. 42, p. 89.

- 230. Non so se per maligno error del fato (BENEDETTO CINGULO)
  GOBBI, 125.
- 231. Non speri il pigro re di Carlo erede (PIETRO FAYTINELLI)

  DEL PRETE. Bologna, 1874.
- 232. Non spero, che giammai per mia salute (CINO DA PISTOIA)

Valer., 1, 155 [Noffo d'Oltrarno] — Villar., 1, 288 [id.]; 11, 289 [Cino da Pistoia] — *Lir. ant.*, 29 [Noffo d'Oltrarno] — Ciampi 1, 145 [Cino da Pistoia]; 2, 225 [id.] — Fanf., 320 [id.] — Casan. d. v. 5 (Pelaez), 73 [id.].

233. Non spero di trovar giammai pietate (DINO FRESCOBALDI)

Valer., II, 519 — Villar., III, 372 — N. 1, II, 107 — *Lir. Le M.*, 40 — N. 2, I, 336 — CHIG. L. VIII. 305, n. 496, p. 253.

- 234. Non spero mai conforto
  (CECCOLINO DA PERUGIA)

  Poeti per. (1720), 19 Gobbi, 28 Card., C. e
  B., 85.
- 235. Non stelle il ciel, non tanti raggi ha 'l sole (FILIPPO BARBARIGO)

  P. venez. (Lazzarini), 27.
- 236. Non t'admirar, or Frara, s'io te tocco (ANTONIO CAMMELLI)

  Giorn. stor., 1X, 236.
- 237. Non te fidare in stato nè richezza (MATTEO GRIFFONI)
  CARD., C. e B., 324 SORBELLI (1901), 15.
- 238. Non tema il giusto ch'è calunniato (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 181.
- 239. Non tema il spino chi vol coglier fiore (MATTEO GRIFFONI)

  CARD., C. e B., 324 SORBELLI (1901), 15 e 18.
- 240. Non temo, donna, di pianger già mai (NICCOLÒ SOLDANIERI)
  CARD., C. e B., 273.
- 241. Non t'ha donato amor picoiol parte (TERINO DA CASTEL FIORENTINO)
  VAT. D'A., n. 683 (IV, 380).
- 242. Non t'inselvatichir, poi che tu sai (SER GIOVANNI FIORENTINO)
  CARD., C. e B., 202.
- 243. Non ti posso, Simone (GUITTONE D'AREZZO)
  VILLAR., 1, 142.

- 244. Non ti provar più in arme, o paltoniere (franco sacchetti)
  Pogg., i, 318 Villar., iv, 183.
- 245. Non ti vantar delle mie spoglie, amore (LORENZO CARBONE)
  GOBBI, 206.
- 246. Non treccia d'oro, non d'occhi vaghezza
  (GIO. BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 47 CARD., C., 387 Lir. ant., 736
   Lir. Le M., 107.
- 247. Non trovo chi mi dica che sia Amore
  (PIETRO DA SIENA)

  Che cosa è amore? Sonetti, ed. da A. Cappelli.
  Modena, 1873, p. 10 Vat. D'A. (IV, 6).
- 248. Non trovo più fidele e cara amica (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., xxvi, 36.
- 249. Non v'accorgete, donna, d'un che more (CINO DA PISTOIA)
  VILLAR., II, 217 [Cino da Pistoia] CHIG. L. VIII.

VILLAR., II, 217 [Cino da Pistoia] — CHIG. L. VIII. 305, n. 273, p. 176 [id.] — Lir. ant., 439 [id.] — Lir. Le M., 84 [id.] — TASSO, 27 [id.] — CIAMPI 1, 107 [id.]; 2, 167 [id.] — CARD., C., 62 [id.] — GOBBI, 17 [Dante Alighieri] — Occhi, 32 [id.] — VILLAR., II, 26 [id.] — BETT., 34 [id.] — Lir. ant., 357 [id.].

- 250. Non val savere a cui fortuna ha scorso (SCHIATTA DI M. ALBIZZO PALLAVILLANI)

  VAT. D'A., n. 779 (v, 79) CHERRIER, III, 518 Mon., Crest. (1897), p. 261.
- 251. Non vene el salutar sempre dal core (JACOPO CORSI)

  Giorn. stor., XXVI, 394.

- 252. Non vi conobbi mai, se non per fama
  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa) Giorn. stor., XIII, 95.
- 253. Non vide unche mai 'l sol, che tutto vede (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)
  VILLAR., III, 269 Lir. ant., 764 Lir. Le M., 96.
- 254. Non vi dispiaccia, donna mia, d'aldire (DOZZO NORI)

  VALER., II, 95 VILLAR., 369 N. 2, I, 237.
- 255. Non vi dovrebbe di Meçivillani
  (GIO. QUERINI)

  P. venez. (Lazzarini), 82 C. Del Balzo, 1, 356.
- 256. No vi maravigliate s'eo sospiro (NICOLÒ QUERINI)

  P. venez. (Lazzarini), 100.
- 257. Non vi si monta per iscala d'oro
  (DINO COMPAGNI)

  CRES., III, 117 VILLAR., III, 365 *Lir. Le M.*99 *Lir. ant.*, 426 VAT. 3214 (Pelaez), n. 194.
- 258. Non vo'che creda Giorgio ch'io sia orbo (GIULIANO)
  ALLACCI, 366.
- 259. Non vo' che temi tanto nel tuo core (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 572 (IV, 261).
- 260. Non voglio più soffrenza (CIACCO DELL'ANGUILLARA) VAT. D'A., n. 262 (III, 182).
- 261. Non vola basso chi cerca del fructo (NASTAGIO DI MONTALCINO)

  CORB., 79 Giorn. stor., III, 228.

- 262. Non volge si Nimfate al corso i sassi (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa). Giorn. stor., XIII, 80.
- 263. Non volontà, ma uomo fa ragione (MEO ABBRACCIAVACCA)
  VILLAR., I, 443.
- 264. No se dexe a alcun segnor

  (ANON.)

  Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 286.
- 265. No' siamo alme create in paradiso (ANTONIO DEGLI ALBERTI)
  ALLACCI, 11 CRES., 232.
- 266. Nostra donna beata (ANON.)
  BINI, p. 88.
- 267. Nova angioletta, che dall' alto impiro (BRUSCACCIO DA ROVEZZANO)

  Giorn. stor., xxv, 242.
- 268. Nova m'è volontà nel cor creata (BACCIARONE DA PISA)
  VALER., I, 401 VILLAR., I, 314.
- 269. Novella gioia al core

  (GUIDO NOVELLO DA POLENTA)

  MONF., 47 [Nuccio Piacenti] Poeti rav., 1 [Guido Novello da Polenta] Valer., 11, 165 [id.] N. 2, 1, 340 [id.].
- 270. Novella gioia che porta
  (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 243 (III, 126) VAT. 2, 226.

271. Novella gioia e nova innamoranza (SER PACE NOTAIO)

Valer., II, 414 — Villar., III, 358 — N. 1, II, 281 — N. 2, I, 372 — Palat. 418, n. 130, p. 155.

272. Novellamente amore

(BONAGGIUNTA URBICIANI)

Valer., I, 473 — VILLAR., I, 337 — VAT. D'A., n. 125 (II, 106); VAT. 2, 112 — BART., Crest., 117 — PALAT. 418, n. 43, p. 60 — ULRICH., 102 — Lir. ant., 198 — Rim. Lucch. (Parducci), p. 15.

273. Novellamente amor mi giura e dice (CINO DA PISTOIA)

Ciampi 1, 150; 2, 233 — Villar., II, 232 — Card., C., 106 — Fanf., 348 — C. Del Balzo, I, 131.

274. Novellamente, Francesco, parlai (FRANCESCO DA BARBERINO)

Lir. ant., 514.

275. Novellamente veneme (ANON.)

A. Mussafia, Nei Sitzungsberichte d. kk. Akad. d. Nissensch. Vienna, vol. cvi (1884), p. 507.

276. Novella monarchia, giusto signore (SIMONE FORESTANI)

CORAZZ, 317 — CARD., C., 586.

277. Novella ti so dire, odi Nerone (GUIDO CAVALCANTI)

CORB., 67 r. — OCCHI, 196 — VALER., II, 350 — VILLAR., I, 166 — BETT., 135 — CHIG. L. VIII. 305, n. 92, p. 93 — *Lir. ant.*, 247.

278. Novelle grazie alla novella gioia (LAPO GIANNI)

FIACCHI, 33 — VALER., II, 177 — VILLAR., I, 424 — *Lir. Le M.*, 24 — *Lir. ant.*, 127 — CHIG. **4.** VIII. 305, n. 70, p. 78 — VAT. 3214 (Pelaez), n. 42.

279. Novelle non di veritade ignude (CINO DA PISTOIA)

Ciampi 1, 153; 2, 239 — Villar., 11, 235 — Fanf., 340 — Chig. L. viii. 305, n. 166, p. 129 — Vat. 3214 (Pelaez), 103.

- 280. Novel sonetto mando per messaggio (UBALDO DI MARCO)
  VALER., II, 56 VILLAR., I, 543 N. 2, I, 208.
- 281. Novo intelletto move il mio desire

  (GUIDO NOVELLO DA POLENTA)

  MONF., 46 [Nuccio Piacenti] C. Ricci, L'ultimo

  rifugio di D. A. Milano, 1891, p. 381 [Guido Novello da Polenta].
- 282. Novo savere e novo intendimento (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 201 (III, 4); (v, 410) VAT. 2, 189.
- 283. Nui provamo ch' in questo cieco mondo (GUIDO GUINIZELLI)
  ALLACCI, 378.
- 284. Nulla mi parrà mai più crudel cosa (DANTE ALIGHIERI)

  Lir. Le M., 71 C. DEL BALZO, 1, 103.
- 285. Null'omo è si sazo che comprenda (ANON.) CARD., R., p. 31 P. bologn. (Casini), p. 151, n. 94.
- 286. Null'omo po' saver che sia doglienza

  (DANTE DA MAJANO)

  GIUNTA, 80 OCCHI, 228 VALER., II, 486 —

  VILLAR., I, 247 N. 1, II, 81 Lir. Le M., 37 —

  Lir. ant., 235 N. 2, I, 315.

- 287. Null' omo prese ancor sì sazamente (ANON.)
  VAT. D'A. (v, 304).
- 288. Null' uom già per contraro ch' avegna (ANON.) CHIG. L. VIII. 305, p. 195, n. 323.
- 289. Nuovo canto amoroso nuovamente
  (LAPO DEGLI UBERTI)

  FIACCHI, 18 VALER., II, 243 VILLAR., II, 356 —
  N. 1, II, 24 Lir. Le M., 27 Lir. ant., 278 —
  N. 2, I, 261 CHIG. L. VIII. 305, n. 60, p. 70 —
  VAT. 3214 (Pelaez), 48.

O

290. Nuovo lamento di pietà rimato
(ANTONIO PUCCI)

Bull. Ist. stor. ital., n. 24 (1902), p. 103.

1. O alta fiamma di quel sacro monte (SIMONE FORESTANI)
BINI, 65.

- 2. O altissimo onnipotente glorioso Iddio (s. francesco d'assisi)

  Eccitamento, 202.
- 3. O alto re di gloria, per tuo onore (ANON.)

  Bull. Istit. st. it., n. 24 (1902), p. 61.
- 4. O alto stato, esser uom suo nimico (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 178.

- 5. O amadori, intendete l'affanno (BONAGGIUNTA URBICIANI)

  VAT. D' A., n. 121 (II, 92) VAT. 2, 109 Rim.

  Lucch. (Parducci), p. 31.
- 6. O amoroso conforto, il mio cor vive (BARTOLOMEO DA CASTEL DELLA PIEVE) SART., 21.
- 7. O amoroso e mio fedele amante (RUSTICO DI FILIPPO)
  TR., I, 207 N. 2, I, 486.
- 8. O anima fedele (JACOPONE DA TODI) BINI, 71.
- 9. O anima felice, o più beata (GIO. BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 150.
- 10. O anima mia, creata gentile
  (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di
  Francia, vol. III, p. 355.
- 11. O apostolo beato
  (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di
  Francia, vol. III, p. 385.
- 12. O Aquilani, tristi, sciaorati
  (BUCCIO DI RANALLO)

  E. PERCOPO, IV poemetti sacri. Bologna, 1885, in 8.
- 13. O archimisti ingrati, incredula gente (ANON.)
  O. ZENATTI, Propugn., N. S., vol. IV, 397.

- 14. O aspettata insino alla vecchiezza
  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 77.
- 15. O aspettato da la giusta verga (BRACCIO BRACCI)
  SART., 35.
- 16. O avarizia inimica di dio (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 189.
- 17. O avvenente donna di gran vaglia (ANON.)
  VAT. D'A. (IV, 65).
- 18. O beato Tommaso (ANON.)
  G. MAZZATINTI, *Propugn.*, N. S., vol. II, p. 146.
- 19. O ben avventurosa prima etade (ALBERTO DELLA PIAGENTINA)
  MAZZ., I, 342.
- 20. O benigna, o dolce, o preziosa (GUITTONE D'AREZZO)
  OCCHI, 258 VILLAR., I, 128.
- 21. O ben nato Giacob, che de' tuo' affanni (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 174.
- 22. O be' signor, poi che mangiato avete (BENUCCIO DA ORVIETO)

  Giorn. stor., XIX, 75.
- 23. O bona gente, oditi et intenditi
  (ANON.)

  CARD., R., p. 92; C. e B., p. 39 P. bologn. (Casini), n. 107, p. 177 ULRICH, p. 41 Mon., Crest. (1897), p. 289.

- 24. O bon Gesù, ove core crudel (GUITTONE D'AREZZO)

  LAUR. RED. 9 (Casini), n. 11, p. 43.
- 25. O care mie sorelle, per le quali (GIO. BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 150.
- 26. O cari frati miei, che malamente (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., n. 161 (II, 269) VAT. 2, 151 PALAT. 418, n. 4, p. 14 LAUR. RED. 9 (Casini), n. 8, p. 30.
- 27. O caro amico, omai convien ch'io lacrimi (FAZIO DEGLI UBERTI)
  TR. (1841), 56.
- 28. O caro padre meo, di vostra laude (GUIDO GUINIZELLI)

  VALER., I, 101 -- VILLAR., I, 386 -- BART., Crest., 145 -- P. bologn. (Casini), n. 20, p. 39 -- ULRICH, 101 -- Lir. ant., 150 -- E. LAMMA, Propugn., V. S., vol. XVII (1884), p. 181.
- 29. O castità, bel fiore (JACOPONE DA TODI)

  Lir. ant., 313.
- 30. O Cato, o Scipione, o buon Traiano (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 180.
- 31. Occhi miei, deh! fuggite ogni persona
  (сімо да різтоіа)
  Оссні, 140 Villar., п, 176 Ветт., 155 Lir.
  ant., 430 Lir. Le M., 85 Ріші, 4 г. Сіамрі
  1, 18; 2, 23 Сакр., С., 109 Fanf., 17 Спіс.
  L. viii. 305, n. 518, p. 261.

- 32. Occhi miei lassi, che piangendo stanchi (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 85.
- 33. Occhi miei, qua è posto il paradiso

  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 78.
- 34. Occhi vedete innanzi che si stingua
  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 78.
- 35. O ch'amor sia, o sia lucida stella (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 70.
- 36. O, chi che voi vi siate, o graziosi (GIO. BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 86.
- 37. O cieco mondo di lusinghe pieno (GUIDO CAVALCANTI)

  VALER., II, 369 VILLAR., I, 174 Lir. ant., 252

   CARD., M. e P. (1874), 439.
- 38. O ciel o terra, o morte, o dio d'amore (ANON.)

  Giorn. stor., XL, 105.
- 39. O Citerea iddea pia e leggiadra (BRUZZI DI LUCHINO VISCONTI)

  CRES., III, 163 VILLAR., III, 425.
- 40. Ocli del fronte ond'eo mende renego
  (UGOLINO BUZZUGLA)

  CRES., III, 80 VAT. 3214 (Pelaez), n. 200 —

  F. TORRACA (per nozze Cassin-D'Ancona). Roma,
  1893, in 8.

- 41. O com' tradir pensasti, donna, mai (ANON.)
  - G. A. Cesareo, La poesia siciliana sotto gli Svevi. Catania, 1894, p. 408.
- 42. O commedia del dottor sovrano (ANON.)

A. Fiammazzo, Il cod. Dantesco della Biblioteca di Bergamo. Udine, 1894, p. 18.

- 43. O consiglieri tristi e sciaorati
  (BUCCIO DI RANALLO)

  E. PERCOPO, IV poemetti sacri. Bologna, 1885, in 8.
- 44. O conte da Romena, a me non poco (GUITTONE D'AREZZO)
  VILLAR., I, 139.
- 45. O corpo enfracedado (JACOPONE DA TODI)
  BART., Crest., 193.
- 46. O cristiano, che ti vince l'ira (DOMENICO CAVALCA)

  Lir. ant., 479.
- 47. O Cristo, amor diletto, te sguardando
  (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di
  Francia, vol. III, p. 293.
- 48. O Cristo, che lo cor m'hai si furato (s. francesco d'assisi)

  Valer., i, 31.
- 49. O Cristo glorificato e convertuto in sangue (ANON.)

  Giorn. stor., XVIII, 186.

- 50. O Cristo onnipotente

  (ANON.)

  G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di

  Francia, vol. III. p. 290.
- 51. O croce alta, che t' ha tolto (ANON.)
  Bini, p. 105.
- 52. O croce benedetta
  (ANON.)
  Giorn. stor., xvIII, 211.
- 53. Ò da la donna mia in comandamento (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., n. 446 (IV, 123).
- 54. Oda ogn' uom la cagion de' miei sospiri (CINO DA PISTOIA) TASSO, 14.
- 55. O degna madre de Cristo sopellito

   (ANON.)
   E. Bettazzi (Nozze Ferrari-Mazzeta). Torino, 1898.
- 56. O de nobilità colonne e ponti (FRANCESCO VANNOZZO) Bull. Ist. st. it., n. 24 (1902), p. 147.
- 57. O dio! come s'accorse in forte punto (M. RINUCCINO)
  CHIG. L. VIII. 305, n. 222, p. 149.
- 58. O dio d'amore, a te faccio preghera

  ABATE DI TIBOLI)

  VAT. D'A.. 326 (IV. 1) MON., Crest., 60.
- 59. O dio eterno che Adamo formasti

  (ANON.)

  Propugnatore, V. S., vol. XVII (1884), p. 3.

- 60. O dio po' m' hai degnato (CINO DA PISTOIA)
  CIAMPI 1, 163; 2, 257.
- 61. O discipoli della croce

  (ANON.)

  G. MAZZATINTI, Giorn. di filol. rom., 111, 99 G.

  MAZZATINTI, Propugn., N. S., vol. 11 (1899), p. 187.
- 62. O diva luce, quale in tre persone (GIO. BOCCACCIO)

  VILLAR., IV. 152,
- 63. O diva ninfa del superno coro (BORNIO DA SALA)
  CRES., III, 191.
- 64. O divina virgo, flore
  (ANON.)

  MAZZONI, Propugn., N. S., vol. 11, P. 11, p. 245.
- 65. O divo excelso san Sebastiano(ANON.)G. PIPITONE, Arch. st. sicil., N. S., xi (1887), 487.
- 66. Odo che lo dragone non mordesce
  (ANON.)
  MON., Crest. (1897), p. 318 G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 729.
- 67. O dolce, appress' un bel perlaro, fiume (ANON.)

  CARD., M. e P. (1874), 417.
- 68. O dolce frutto di sicura pace (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 177.

69. () dolce mio marito Aldobrandino (RUSTICO DI FILIPPO)

Riv. Crit., IV. 2 (febbr. 1887) — VAT. D'A., n. 846

(V. 149) — Mon., Crest. (1897), p. 248.

70. O dolce terra aretina
(GUITTONE D'AREZZO)

BART., Crest., 136 — LAUR. RED. 9 (Casini) n. 9,
p. 36 — Ulrich, 94.

71. O dolci rime, che parlando andate (DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 14 — ОССИИ, 26 — VILLAR., II, 21 — ВЕТТ., 28 — СНІС. L. VIII. 305, n. 115, p. 101 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 58 — Lir. ant., 355 — Lir. Le M., 61.

72. O doloroso in dolor consumato (ANDREA MONTE)
VAT. D' A., n. 530 (IV, 219).

73. O dolze amore

(ANDREA MONTE)

VAT. D'A., n. 280 (III, 335) — VAT. 2, 257.

74. O donna mia, non vedestu colui (GUIDO CAVALCANTI)

GIUNTA, 61 r. — GOBBI, 10 — OCCHI, 189 — VALER.,

II. 336 — VILLAR., I, 158 — N. 1, II, 30 — BETT.,

129 — N. 2, I, 266 — Lir. ant., 242 — Lir. Le M.,

30 — P. ERCOLE. Livorno, 1885, p. 292.

75. O donna sanza amor, vatti con dio (ANON.)
CARD., C. e B., p. 146.

76. O eccellente e divino intelletto

(BANCO BENCIVENNI)

CRES., III, 272.

- 77. O falsa invidia, inimica di pace (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 188.
- 78. O falso amor, che credi di me fare (ONESTO DA BOLOGNA)

  P. bologn. (Casini), n. 445, p. 91.
- 79. O fanciulla giulía (FRANCESCO DEGLI ORGANI) Tr., 11, 154.
- 80. O femmine guardate

  (JACOPONE DA TODI)

  Lir. ant., 302 Bart. Crest., 189 Mon., Crest.

  (1897), 472 A. Tenneroni, Saggio fotogr. e descrizione del cod. 194 della Comunale di Todi.

  Todi, 1885 Arch. st. per le Marche e per l'Umbria, III, 772 Ulrich, 60.
- 81. O ferraresi ingrati, o licabroda (ANT. CAMMELLI)

  Giorn. stor., 1X, 231.
- 82. O figlio mio piacente

  (ANON.)

  Riv. di filol. romanza, II, 14 BARTOLI, pp. 148163 ULRICH, 63 F. TORRACA, Il teatro ital.
  Firenze, 1885, p. 46.
- 83. O figliuol de la trista, figliuolo (ANON.)

  Giorn. stor., II, 276.
- 84. O fior d'ogni città, donna del mondo (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 73.
- 85. O fiorentina terra
  (FRANCO SACCHETTI)
  C. DEL BALZO, II, 191.

- 86. O folli innamorati (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI) CARD., C., 190.
- 87. O forte innamoranza (NERI VISDOMINI) VAT. D' A., n. 90 (1, 489) — VAT. 2, 82.
- 88. O fortuna, che tutto 'l mondo guidi
  (ARRIGO CASTRACANI)

  CRES., III, 147 -- MAZZ., I, 262 -- VILLAR., III,
  407 -- Lir. Le M., 103 -- Lir. ant., 508 -- CARD.,
  C., 224.
- 89. O fortuna, volta volta (FRANCESCO GALEOTA)
  Giorn. stor., xx, 54.
- 90. O Frara, adesso el re te vol mandare (ANT. CAMMELLI)

  Giorn. stor., IX, 235.
- 91. O Frara, atiendi: il basto viene a te (ANT. CAMMELLI)

  Giorn. stor., IX, 229.
- 92. O Frara, io te vorebe castigare (ANT. CAMMELLI)

  Giorn. stor., IX, 230.
- 93. O Frara, s' io volesse seguitare (ANT. CAMMELLI)

  Giorn. stor., 1x, 236.
- 94. O Frara, tien' a conto la puina ANT. (AMMELLI)
  Giorn. stor., 1x, 227.

- 95. O Frara, tu averai pur de le botte (ANT. CAMMELLI)

  Giorn. stor., IX, 227.
- 96. O Frara, tu ne prendi un grande affanno (ANT. CAMMELLI)

  Giorn. stor., 1x, 228.
- 97. O Frara, vo'tu far con mi baratto?

  (ANT. CAMMELLI)

  Giorn. stor., IX, 235.
- 98. O fratelli, or ce pensate
  (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Propugn., N. S., vol. II, P. II, p. 173.
- 99. O fratel nostro, che se' morto e sepolto (BRUNETTO LATINI)

  VILLAR., I, 103 Lir. ant., 217.
- 100. O fresca rosa, a voi chero mercede

  (DANTE DA MAJANO)

  GIUNTA, 73 OCCHI, 213 VALER., II, 456 VILLAR., I, 233 N. 1, II, 75 Lir. Le M., 37 —

  Lir. ant., 226 N. 2, I, 310.
- 101. O fresche erbette, gentil fronde e fiori (CARLO DE MEDICI)
  SCIPIONI, Sonetti, 1879.
- 102. O fronte sorda, o nissa d'ignoranza (GIOVANNI DA PRATO)
  C. DEL BALZO, III, 282.
- 103. O gemma lezïosa
  (CIACCO DELL'ANGUILLARA)

  TR., I, 69 N. 2, I, 191 CARD., C. e B., 13

  VAT. D'A., n. 261 (III, 78) ULRICH, 83 MON., Crest.
  (1897), 273.

- 104. O generale in Toscana e vicaro (GUITTONE D'AREZZO)
  VILLAR., 1, 141.
- 105. O gente saggia, che il tempo advisate
  (BUCCIO DI RANALLO)
  E. PERCOPO, IV poemetti. Bologna, Romagnoli, 1885.
- 106. O gente sciocca, siate penetuti (BUCCIO DI RANALLO)

  Giorn. stor., VIII, 243.
- 107. O gentil fior, che in tutto il mondo spiri (FRANCESCO CO. DI POPPI)
  G. Manzi, Testi di lingua tratti dai codd. d. bibl.
  Vat. Roma, 1816, p. 94.
- 108. O gentil, trionfante e sacro alloro (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)
  VILLAR., III, 266 Lir. ant., 762 PILLI, 4 r. CARD., C., 433 Lir. Le M., 96.
- 109. O Gesù Cristo, patre glorïoso (ANON.)

  Giorn. stor., XII, 382.
- 110. O Gesù Cristo, patre omnipotente (ANON.)
  Giorn. stor., XII, 381.
- 111. O Gesù Cristo, signore verace

  (ANON.)

  Giorn. stor., xv, 156.
- 112. Oggi el ciel tutto s'acchina

Poesie inedite in lode di S. Caterina da Siena. Siena, Moschini, 1859, p. 11. [O 113-121]

113. Oggi è il tempo, o peccatore (ANON.)

Giorn. Arcad., vol. 148, p. 145.

114. O giorno di tristizia e pien di danno (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 56 - OCCHI, 127 — VILLAR., II. 197 — BETT., 163 — CHIG. L. VIII. 305, n. 266, p. 173 — Lir. ant., 435 — Lir. Le M., 87 — PILLI. 25 — TASSO, 43 — CIAMPI 1, 62; 2, 95 — CARD., C., 76 — FANF., 119.

- 115. O giovin donne, che 'l tempo perdete (NICCOLÒ SOLDANIERI)
  CARD., C. e B., 285.
- 116. O giovinetta, poi che se' sposata (FRANCO SACCHETTI)
  CARD., C., 489; C. e B., 219.
- 117. O giudei, che 'l guardate (ANON.)
  Giorn. stor., II, 280.
- 118. O giudice maggior, vieni alla banca (Bonaccorso da Montemagno)
  VILLAR., III, 276 Lir. ant., 769 Lir. Le M., 98.
- 119. O giustizia regina, al mondo freno (ANON.)
  CARD., M. e P. (1874), 444.
- 120. O gloriosa de Cristo sposa

  (ANON.)

  G. CARDUCCI, Antiche laudi cadorine. Pieve, 1892.
- 121. O gloriosa e ben nasuta pietra (GIROLAMA CORSI RAMOS)

  Giorn. stor., xv, 199.

- 122. O gloriosa e santa povertade (ANTONIO PUCCI)

  CORAZZ., 307 CARD., C., 465.
- 123. O glorïoso re, che il ciel governi

  (GIOVANNI BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 33 Lir. ant., 735 Lir. Le M., 107.
- 124. O glorioso re dell' universo (ANON.)
  TR., II, 54.
- 125. Ogni allegro pensier ch' ălberga meco (CINO DA PISTOIA)

  GIUNTA, 55 r. OCCHI, 127 VILLAR., II, 201 CHIG. L. VIII. 305, n. 256, p. 170 Lir. ant., 435 PILLI, 29 TASSO, 42 CIAMPI 1, 70; 2, 108 CARD., C., 68 FANF., 140.
- 126. Ogni altra carne m'è 'n odio venuta (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, n. 425, p. 229.
- 127. Ogni animal che vive de rapina (NICCOLÒ DA CORREGGIO)
  BIGI (1862), 49.
- 128. Ogni barbuto non è de gli Ermini
  (BINDO BONICHI)

  ALLACCI, 99 VILLAR., HI, 140 Lir. ant., 462

   Giorn. stor., XVIII, 73.
- 129. Ogni capretta ritorna al suo latte (ANON.) CHIG. L. VIII. 305, n. 491, p. 251.
- 130. Ogni cosa terrena quanto sale

  (ONESTO DA BOLOGNA)

  N. 1, 1, 211 N. 2, 1, 159 Lir. Le M., 20 —

  P. bologn. (Casini), n. 65, p. 112 Giorn. stor.,
  vii, 470.

[O 131-138]

131. Ogni diletto e bene

(GUIDO NOVELLO DA POLENTA)

Monf., c. 40 r. — Valer., 11, 163 — N. 2, 1, 389 — C. Ricci, *L' ultimo rifugio di D. A.* Milano, 1891, p. 380.

132. Ogni fortuna chiama in cui si vede (ANON.)

Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 75.

133. Ogni fumo viene al basso (ANON.)
TR., III, 104.

134. Ogni gente aggia paura (ANON.)

Giorn. stor., VIII, 189.

135. Ogni mercoledi corredo grande (FOLGORE DA S. GEMIGNANO)

Allacci, 335 — Valer., 11, 189 — N. 1, 11, 261 —  $Lir.\ ant.$ , 173 — N. 2, 1, 345.

136. Ogni mio intendimento mi ricide (ANON.)

Сніс. L. VIII. 305, п. 416.

137. Ogni om canti novel canto (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, vol. III. p. 220 — MAZZONI, Propugn.. N. S., vol. III, P. I, p. 43.

138. Ogni omo ad alta voce (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. di mss. it. d. Bibl. di Francia, vol. III, p. 252 — MAZZONI, Propugn., N. S., vol. II, P. II, p. 262.

4

189. Ogni omo ch' ama de amar s' onore (ANON.)

Valer., I, 303 [Giacomo da Lentino] — Lir. ant., 71 [id.] — Vat. D'A., (IV, 63) [id.] — G. A. Cesareo, La poesia siciliana sotto gli Svevi. Catania, 1894, p. 280 [anon.].

140. Ogni omo con devotione (ANON.)

GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.

141. Ogn' om si sforzi d'ordinare (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, vol. III, p. 205.

142. Ogni pensiero ch' io 'n te se despera (CECCO NUCCOLI)

ALLACCI, 233 — Lir. ant., 691.

- 143. Ogni stanco nocchier di perir teme (FRANCESCO CIECO)

  Poeti faent., 40.
- 144. Ogni uomo deve assai caro tenere (MASARELLO DA TODI)

  VALER., II, 87 VILLAR., I, 438 N. 2, I, 239.
- 145. Ogni uomo e donna con Maria scurata (ANON.)

  Giorn. stor., XVIII, 272.
- 146. Ognun dico abbi speranza
  (ANON.)
  A. SAVIOTTI, *Propugn.*, N. S., vol. v, p. 326.

147. Ogn' uom ha su voler la v'elli intende

(ANON.)
CHIG. L. VIII. 305, n. 508, p. 257 — VAT. 3214
(Pelaez), n. 131.

- 148. O graziosa, o fior d'ogn' altro fiore (ANON.)

  Giorn. stor., XL, 110.
- 149. O grazioso e singolar diletto (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 179.
- 150. Oimè, che dite amor? merzè per deo (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., n. 709 (v, 7) VALER., II, 67 PELL., 68.
- 151. Oimè, ch' io moro, e morte non m'uccide (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 95.
- 152. Oimè, ch' io seguo un' arrabbiata fera (NICCOLÒ DA CORREGGIO)

  Giorn. stor., XXII, 106.
- 153. Oimè, ch' io sono all' amoroso nodo (CINO DA PISTOIA)
  FANE., 417.
- 154. Oimè, d'amor che me diceste reo (CECCO ANGIOLIERI)

  ALLACCI, 213 VILLAR., II, 162 Lir. ant., 684.
- 155. Oimè, dolente, più di nullo affanno (ANDREA MONTE) Vat. D'A., n. 529 (IV, 218).
- 156. Oimè, dolente sconsolato
  (ANON.)

  DE BARTHOLOMAEIS, Bull. Ist. st. it., n. 8 (1887).

- 157. Oimè, figliol glorioso

  (ANON.)

  G. CARDUCCI, Antiche laudi cadorine. Pieve, 1892.
- 158. Oimė, Fiorenza, qual verga ti batte (ANON.)
  E. MOLTENI (Nozze Borghi-Pigni). Livorno, 1878, p. 7.
- 159. Oimė, fortuna, non mi stare a dosso (SER GIOVANNI FIORENTINO)

  CARD., C. e B., 194.
- 160. Oimè, lassa dolente e sventurata (SER GIOVANNI FIORENTINO)
  CARD., C. e B., 204.
- 161. Oimè lasso, che mal tempo è venuto (BINDO BONICHI)
  TR., II, 60.
- 162. Oimè lasso, com' eo moro pensando (GUITTONE D'AREZZO)

  VALER., II, 56 PELL., 51.
- 163. Oimè lasso, dolente (JACOPONE DA TODI)

  Lir. ant., 331.
- 164. Oimė, lasso e freddo lo meo core (JACOPONE DA TODI)

  MAZZONI, *Propugn.*, N. S., vol. III, P. I, p. 20.
- 165. Oimė lasso, or sonvi io tanto a noia (СІМО DA PISTOIA) СИІС. L. VIII. 305, n. 173, p. 132 — Осені, 151 — VILLAR., п., 183 — Сазам. d. v. 5 (Pelaez), 100 — РІЦЦ, 11 г. — Сіамрі 1, 33; 2, 49 — Fanf., 52.

166. Oimè lasso, perchè non si corre (ANDREA ORCAGNA)

Allacci, 171 [Burchiello] — Tr., II, 28 [Andrea Orcagna].

167. Oimè lasso, quelle treccie bionde (CINO DA PISTOIA)

Pilli, 35 г. [Cino da Pistoia] — Сіамрі 1, 85 [id.]; 2, 133 [id.] — Сакр., С., 114 [id.] — Fanf., 175 [id.] — Lir. Le M., 80 [id.] — Giunta, 128 [id.] — Монг., 37 г. [Dante Alìghieri] — Оссні, 108 [id.] — Villar., п, 118 [id.] — Ветт., 101 [id.] — Lir. ant., 410 [id.].

168. Oimė, lasso, tapin, perchė fui nato (ANON.)
CHIG. L. VIII. 305, p. 263, n. 524.

169. Oimè meschino mi, desventurato (ANON.)

Giorn. stor., IV, 55.

170. Oimè, oimè, quant' aggio offeso (JACOPONE DA TODI)

Lir. ant., 332.

171. Oimè tapino, dove son venuto (ANON.)

Giorn. stor., IV, 54.

172. Oimè, trista, figliuol, di me lassa (ANON.)

Giorn. stor., 277.

173. O in eccelso santissimo Carlo (DAVINO CASTELLANI)

Giorn. stor., IV, 409.

- 174. O infelice punto, o giorno ed ora!

  (MATTEO FRESCOBALDI)

  TR., II, 75 CARD., C., 257.
- 175. O iniquo uomo, o servo disleale (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 43.
- 176. O in Italia felice Liguria

  (ANON.)

  CARD., *M. e P.* (1874), 444.
- 177. O intemerata vergine polcella
  (ANON.)

  L. F. FE' D' OSTIANI, Di un codice laudario ecc.
  Brescia, 1893.
- 178. O Johanne, tu vèdi ben la pena mia
  (ANON.)

  Riv. filol. romanza, II, 14 F. Torraca, Teatro
  ital. ecc. Firenze, 1885, p. 65.
- 179. Oi, oi! omoi!
  (FRANCO SACCHETTI)
  TR., II, 179.
- 180. O iubilo del core
  (JACOPONE DA TODI)
  CRES., III, 114 BART., Crest., 207.
- 181. O lassa, innamorata
  (ODO DELLE COLONNE)

  ULRICH, 45 VAT. D'A. (I, 69) VAT. 2, 32.
- 182. O lassa, sventurata, a che partito (SER GIOVANNI FIORENTINO)

  TR., II, 330 CARD., C. e B., 197.

- 183. O lasso a me, tu m' hai sì consumata
  (ANTONIO PUCCI)

  Propugn., V. S., XI, 117.
- 184. O lasso, che mi val cotanto amare (DANTE DA MAIANO)

  GIUNTA, 79 r. OCCHI, 225 VALER., II, 481 VILLAR., I, 245 *Lir. ant.*, 233.
- 185. O lasso, che tuttor disío ed amo
  (DANTE DA MAIANO)

  GIUNTA, 78 r. Occhi, 223 Valer., ii. 477 —
  Villar., i, 243 Lir. ant., 232.
- 186. O lasso, ch' io credea trovar pietate
  (CINO DA PISTOIA)
  CHIG. L. VIII. 305, n. 209, p. 144 VAT. 3214
  (Pelaez), n. 111 FANF., 436.
- 187. O lasso, doloroso
  (NERI VISDOMINI)
  VAT. D'A., n. 93 (1, 499) VAT. 2, 86.
- 188. O lasso, il mio partire
  (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 212 (III, 34) VAT. 2, 198.
- 189. O lasso me, che fu' tentato (ANON.)
  CARD., C. e B., p. 39.
- 190. O lasso me, che son preso ad inganno (DANTE DA MAIANO)

  GIUNTA, 75 OCCHI, 217 VALER., II, 464 VILLAR., I, 237 Lir. ant., 228.
- 191. O lasso, non pensai
  (RUGGERONE DA PALERMO)

  ALLACCI, 512 CRESC., 26 VALER., I, 121 —
  N. 1, II, 231 N. 2, I, 53 VAT. D'A, n. 49 (I, 145)
   VAT. 2, 48 ULRICH, 56 Lir. Le M., 8.

192. O lasso, per mia fallenza (ANON.)

Giorn. stor., VII, 163.

- 193. O lento, pigro, ingrato, ignar, che fai (GUIDO CAVALCANTI)

  VALER., II, 330 VILLAR., I, 219 Lir. ant., 274.
- 194. Oltra l'usato modo si rigira (SENNUCCIO DEL BENE)
  VILLAR., IV, 313.
- 195. Oltre la spera che più larga gira (DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 12 r. — GOBBI, 18 — OCCHI, 23 — VILLAR., II, 20 — BETT., 26 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 50 — *Lir. ant.*, 354 — *Lir. Le M.*, 57 — V. Rossi. Bologna, 1886, p. 142 — C. DEL BALZO, I, 120.

- 196. O luce eterna, o stella mattutina (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 55.
- 197. O Maddalena d'amore

  (ANON.)

  G. MAZZATINTI, Inventario d'amos

G. MAZZATINTI, Inventario d. mss. it. d. Bibl. di Francia, vol. III, p. 404.

198. O madre del signore
(ANON.)

GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bol., 1891.

199. O madre di virtute, luce eterna

CORB., 76 r. | Dante| - OCCHI, 88 | id.] - VILLAR., II. 31 | id.| - BETT., 83 | id.| - Lir. ant., 366 [id.] - VALER., II., 42 [Monte d'Andrea] - Lir. ant., 123 [id.].

- 200. O madre patria, dimmi ov' or ti truovi?

  (CARLO DE' MEDICI)

  SCIPIONI, Sonetti (1879).
- 201. O maligne influenze e moti eterni (SIMONE FORESTANI)
  SART., 60.
- 202. O Maria, Dei 'cella (ANON.)

  MAZZONI, *Propugn.*, N. S., vol. 11, P. 11, p. 241.
- 203. O Maria, d'omelia se' fontana (ANON.)

  MAZZONI, Propugn., N. S., vol. II, P. II, p. 237.
- 204. O maridate, vedoe e damisele (ANON.)

  Giorn. stor., IV, 30.
- 205. Ombrone, tu vuoi pur starti in Bologna (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., xxvi, 51.
- 206. Om che va per camino (CHIARO DAVANZATI)
  VAT. D'A., n. 232 (III, 96) VAT. 2, 217.
- 207. O mente folle del superbo altero (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 188.
- 208. O menti dure, più crude che pietra (DOMENICO CAVALCA)
  FIACCHI, 82.
- 209. O mia guerriera, o mio destruzimento (ANON.)

  Giorn. stor., 1v, 32.

210. O mirando, o gran stupore (ANON.)

Giorn. Arcad., vol. 148, p. 141.

211. O miseri occhi miei, più ch'altra cosa (GIOVANNI BOCCACCIO)
VILLAR., IV, 30.

212. O molesta et impia mia fortuna
(ANON.)
A. SAVIOTTI, *Propugn.*, N. S., vol. v, p. 344.

213. O monti alpestri, o cespugliosi mai (GIOVANNI DA PRATO)
C. Del Balzo, III, 311.

214. O mortal morte, mia malvasitate (ANON.)
PELLEGR., *Propugn.*, N. S., III, 133.

215. O morte, della vita privatrice
(CINO DA PISTOIA)

ALLACCI, 268 — OCCHI, 174 — VILLAR., II, 296 —

Lir. ant., 455 — CIAMPI 2, 261 — CARD., C., 125

— FANF., 375 — CHIG. L. VIII. 305, n. 73, p. 80
[Lapo Gianni] — VAT. 3214 (Pelaez), 47 [id.].

216. O morte dispietata
(ANON.)
CARD., C. e B., p. 67.

217. O morte, fiume di lacrime e pianto (CINO DA PISTOIA)
ALLACCI, 271 — OCCHI, 176.

218. O morte, nata de merce contrara (CINO DA PISTOIA)
ALLACCI, 272.

219. O morte oscura, di laida sembianza (CINO DA PISTOIA) ALLACCI, 269.

- 220. O morte, partimento d'amistate (CINO DA PISTOIA)
  ALLACCI, 270.
- 221. O morte, s'io t'avesse fatta offesa (CINO DA PISTOIA)
  ALLACCI, 273.
- 222. O mulier initium | omnisque fraudis vitium (ANON.)

  Riv. crit., 111, 59.
- 223. Oncia di carne, libra di malizia (ANON.)
  Chig. L. viii. 305, n. 409, p. 224.
- 224. Onde mi dee venir giuochi e sollazzi (PIETRO FAYTINELLI)

  DEL PRETE. Bologna, 1874.
- 225. Onde ne vieni, amor, così soave
  (CINO DA PISTOIA)

  OCCHI, 158 VILLAR., II, 203 BETT., 165 —
  PILLI, 31 r. CIAMPI 1, 77; 2, 119 CARD., C., 95
   FANF., 152.
- 226. Onde ne vieni tu, pellegrino amore
  (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di
  Francia, vol. III, p. 287.
- 227. Onde si muove e donde nasce amore? (GUIDO ORLANDI)

  CREST., 76 OCCHI, 357 VALER., II,

CREST., 76 — OCCHI, 357 — VALER., II, 275 — VILLAR., II, 364 — N. 1, II, 51 — N. 2, I, 299 — CHIG. L. VIII. 305, n. 499, p. 254 — *Lir. ant.*, 195 — *Lir. Le M.*, 26 — P. ERCOLE. Livorno, Vigo. 1885, p. 330 — F. PASQUALIGO, l'Alighieri, a. II (1890-91) — G. SALVADORI. Roma, 1895, p. 41.

228. Onde venite voi così pensose?

(DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 20 r. — Occhi, 39 — Villar., II, 30 — Bett.,
40 — Lir. ant., 360 — Lir. Le M., 53.

229. Ond' io m' attengo alla speranza bella (ANON.)

Volpi, Poesie popol. ital. sec. XV. Verona, 1894, p. 6.

- 230. Onesta gioia il core (GUIDO NOVELLO DA POLENTA) C. Ricci, L'ultimo rifugio di D. A. Milano, 1891, p. 382.
- 231. Onne vogliosa d'omo infermitate (GUITTONE D'AREZZO)
  LAUR. RED. 9 (Casini), n. 24, p. 75.
- 232. Onnipotente padre salvatore, Cristo pietoso (ANON.)

  Giorn. stor., VII, 345.
- 233. Omnipotente padre salvatore, O re di passione (ANON.)

  Giorn. stor., IX, 381.
- 234. O novella Tarpea, in cui s'asconde

  (ANTONIO BECCARI)

  CORB., 83 r. Poeti faent., 5 VILLAR. IV, 245

   Lir. ant., 706 Petrarca, Rime. Padova, alla

  Minerva, 1827, II, 688 Prose e rime d'ant. aut.

  imolesi (1846), 42 e 43.
- 235. O novo canto, c' hai morto 'l pianto (JACOPONE DA TODI)
  A. TENNERONI, La Carità (1894), n. 5, p. 3.
- 236. O padre eterno, onde a noi nasce e piove (ANTONIO DEGLI AGLI)

  CRESC., III, 264.

[O 237-245] 61

237. O padre nostro con gran provedentia

(ANON.)

Giorn. stor., VII, 359.

238. O padre onnipotente (ANON.)

Giorn. stor., VIII, 195.

239. O padre, quanto spirital diletto (FRANCO SACCHETTI)

Giorn. Arcad., vol. 148, p. 249.

240. O papa Bonifazio (JACOPONE DA TODI)

BART., Crest. 205 — Mon., Crest. (1897). 474 — Ulrich, 62.

241. O papa Celestin(o) da dio elettu (ANON.)

Giorn. stor., xv, 154.

242. O patria degna di trionfal fama (DANTE ALIGHIERI)

ВЕТТ., 103 — *Lir. ant.*, 411 — *Lir. Le M.*, 70 — Giunta, 128 г. — Тв., н. 121 — Осень, 333.

243. O pellegrina Italia (FAZIO DEGLI UBERTI) TR. (1841), 23; II, 82 — CARD., C., 318.

244. O peregrina, muta, cieca e sorda (ANTONIO PUCCI)
ALLACCI, 46 -- VILLAR., III, 287.

245. O perfida, crudel, dannosa invidia (FRANCO SACCHETTI) CARD., C. e B., 258.

- 246. O perlaro gentil, che dispogliato (ANON.)

  Tr., II, 166 CARD., M. e P. (1874), 417.
- 247. O pigra accidia e vile negligenza (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 191.
- 248. O piombo e vetro, e di scienza vaso (GIOVANNI MENDINI)

  ALLACCI, 363 VILLAR., IV, 305 C. DEL BALZO, III, 210.
- 249. O Pisa, vituperio delle genti (FILIPPO DE' BARDI)
  CRES., III, 174 VILLAR., IV, 239 CARD., C., 475.
- 250. O più che ambrosia e nettar cibo in sorte (JACOPO CORSI)

  Giorn. stor., xxvi, 394.
- 251. O povertà, come tu sei un manto (GUIDO CAVALCANTI)

  VALER., II, 300 VILLAR., I, 195 Lir. ant., 261 CARD., C., 302 [Fazio d. Uberti].
- 252. Opra novella po' ch' hai dimostrato (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CRES., III, 137.
- 253. O preziosa madre annunzïata (ANON.)

  Giorn. stor., XVIII, 269.
- 254. O prencepe dell' angely incoronatu (ANON.)
  Giorn. stor., xv, 152.

[O 255-268]

- 255. O primo amor immobile, che movi (GUIDO CAVALCANTI)
  TR., 1, 278.
- 256. O puro e santo padre Eugenio quarto (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 187.
- 257. O quanto ogni intelletto amando sale (FRANCO SACCHETTI)
  CARD., C. e B., 238.
- 258. Ora che la fredore
  (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., n. 151 (II, 151) VAT. 2, 124 LAUR.
  RED. 9 (Casini), n. 42, p. 119 PALAT. 419, n. 97,
  p. 128 VALER., I, 169 PELL., 311.
- 259. Ora che rise lo spirito mio (CINO DA PISTOIA)
  CHIG. L. VIII. 305, n. 303, p. 187.
- 260. Ora è mancata ogni poesia (SACCHETTI FRANCO)

  VILLAR., IV. 205 CARD., C., 528 -- Lir. Le M., 120 Lir. ant., 791 C. DEL BALZO, II, 457.
- 261. Ora il Moro fa la danza (ANON.)
  TR., III, 102.
- 262. Oramai che fora sono
  (ANON.)
  VOLPI, Poesie popol. ital. sec. XV. Verona, 1891,
  p. 12.
- 263. Oramai lo meo core
  (BONAGGIUNTA URBICIANI)

  VALER., I, 475 VILLAR., I, 339 BART.. Crest.,
  118 PALAT. 418, n. 45, p. 62.

264. Ora parrà s' io saverò cantare (GUITTONE D' AREZZO)

VAT. D' A., n. 142 (11, 186) — VAT. 2, 131 — BART.,

Crest., 127 — PALAT. 418, n. 93, p. 121 — LAUR.

RED. 9 (Casini), n. 1, p. 3 — Mon., Crest., 172.

265. Ora per me, o re santo Davit (NERI ZANOBI) CRES., III, 224.

266. Ora piangiamo che piange Maria
(ANON.)

Giorn. stor., II, 281 — G. MAZZATINTI, Invent. d.
mss. it. d. Bibl. di Francia, vol. III, p. 261.

267. Ora se n'esce lo sospiro mio (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 53 — OCCHI, 122 — VILLAR., 195 — PILLI, 29 — TASSO, 21 — CIAMPI 1, 60; 2, 91 — FANF., 114.

268. Ora si fa un donzello cavalieri (FOLGORE DA SAN GEMIGNANO) CORAZZ., 229 — N. 2, 1, 346 — NAVONE, 45.

269. Orato di valor, dolze meo sire (CHIARO DAVANZATI)

VAT. D'A., n. 216 (III, 44) — VAT. 2, 202.

270. Ora torna frat' Elia (ANON.)
CARD., C. e B., p. 29.

271. Ora vegna a la danza (GUITTONE D'AREZZO)
PALAT. 418, n. 98, p. 129.

272. Ora vi vengo a[d] un[o] vilio FRANCESCO DA BARBERINO)
ULRICH, 107.

[O 273-280]

(3.)

273. Or che dirà, o ver che farà dire (GUITTONE D'AREZZO)

Vat. D'A., n. 414 (IV, 90) — Giorn. stor., axvi. 151 — Valer., II, 182 — Pell., 152.

274. Or chi non de' servire

Gabotto e Orsi, Le laudi del Piemonte, Bologna, 1891.

275. Or chi si à sí duro lo core (ANON.)

Gabotto e Orsi, Le laudi del Piemonte, Bologna, 1891,

276. Or come puote così gran donna intrare (GIACOMO DA LENTINO)

GIUNTA, I, 301 — ALLACCI, 450 — OCCIII, 318 — VALER., I, 301 — *Lir. ant.*, 71 — CARD., *R.*, 21 VAT. D'A., n. 335 (IV, 10).

- 277. Ordina quest' amore, o tu che m' ami (s. francesco d' assisi)
  Valer., i, 30.
- 278. Or dirà l'omo: già che lo podere (GUITTONE D'AREZZO) VAT. D'A., n. 112 (IV. 88) - VALER., II, 180 -PELL., 148.
- 279. Or dov'è, donne, quella 'n cui s'avvista (CINO DA PISTOIA)

  CIAMPI 1, 142; 2, 221 VILLAR., II, 232 CARD.,

  C., 31 FANE., 114 CHIG. L. VIII. 305, p. 138.

  n. 191.
- 280. O regina degli angioli, o Maria
  (GIO. BOCCACCIO)

VILLAR., IV, 56 — CARD., C., 388 — Liv. ant., 738 — Liv. Le M., 108.

.)

281. Or'è nato lo agnello

Gabotto e Orsi, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.

- 282. Or è nel campo entrato tal campione (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 286 (III, 266) VAT. 2, 266.
- 283. Or è venuto lo tempo

  (ANON.)

  GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna,
  1891.
- 284. Or fame pur dispetto se tu sai (ANON.)

  Giorn. stor., IV, 36.
- 285. Or' fuss' eo el grande Tartaro over Soldano (GUERZO DA MONTESANTI)

  ALLACCI, 370 VALER., I, 123.
- 286. Or ho perduto tutta mia speranza (RUSTICO DI FILIPPO)
  VAT. D'A., n. 819 (v, 122).
- 287. Ormai del mio mantel si tien si poco (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., XXVI, 35.
- 288. Ormai quando flore

  (RINALDO D' AQUINO)

  ALLACCI, 504 CRESC., 51 VALER., I, 223 VILLAR., I, 529 PALAT. 418, p. 63, n. 46 Mon.,

  Crest., 84 Lir. ant., 102,
- 289. Or m' intenda zaschun che ve voj dire alquanto (ANON.)

  Arch. per le tradiz. popolari, vol. XIII, p. 13.

200. Or mira s' hai natura ben perversa

Сни. L. viii. 305, р. 250, п. 486.

291. Ornato di gran pregio e di valenza (COMPIUTA DONZELLA)

TR., I, 135 — VAT. D' A., n. 910 (v. 214).

292. Or non è gran pistolenza (ANON.)
CHIG. L. VIII. 305, p. 238, n. 452.

293. Or non più longo, or non più no (ANON.)

A. SAVIOTTI, *Propugn.*, N. S., vol. v. p. 324.

294. Oro affinato mai non prende ruggine
(ANON.)

Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 36.

295. O rosa tempestina
(ANON.)
PELLEGR., Propugn., N. S., vol. III, P. II, p. 116.

296. Or parrà, mala donna, s'eo mal dire (UBERTINO GIO, DEL BIANCO)
VAT. D'A., n. 805 (v, 108).

297. Or piangiam colla scurata (ANON.)

Giorn. stor., II, 275.

298. Or resta in pace e 'l novo amor procura (GEROLAMA CORSI RAMOS)

Giorn. stor., xv, 197.

299. Or ritorna in su l'usanza

(ANON.)

G. CARDUCCI, Propugn., N. S., vol. 1, P. 1, p. 14.

- 300. Or se comenza lo sancto pianto (JACOPONE DA TODI)

  A. TENNERONI. Todi, 1887, p. 90.
- 301. Or sei salito, caro signor mio
  (GIO. BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 57 CARD., C., 385 Lir. ant., 738

   Lir Le M., 108 C. Del Balzo, II, 101.
- 302. Or sia che può e sia como a voi piace (TADDEO PEPOLI)
  CARD., C. e B., 312.
- 303. Or si rallegri l'umana natura (JACOPO DA MONTEPULCIANO)
  Giarn. stor., XI, 196.
- 304. Or son maestra di villan parlare (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., n. 721 (v, 19) VALER., II, 109 PELL., 134.
- 305. Or su, gentili spirti ad amar pronti (FRANCESCO DEGLI ORGANI)
  CARD., C. e B., 321.
- 306. Or ti specchia Bontur Dati (ANON.)
  CARD., C. e B., p. 31.
- 307. Or tornate in usanza, buona gente (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D' A., n. 228 (III, 83) VAT. 2, 214.
- 308. Or torno a dir che l'amante ave a fare (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., n. 413 (IV, 89) -- VALER., u, 181 -- PELL., 150.

309. Or udite el buono orare (ANON.)

Giorn. stor., XXII, 391.

310. Or udite la battaglia (JACOPONE DA TODI)

Lir. ant., 308.

311. Or udite la dolente (ANON.)

Giorn. stor., II, 278.

312. Or unda poralo scampare

(ANON.)

GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.

313. O rundinella, che piangendo vai (GUIDO PEPPI)
CRESC., III, 249.

314. Or ve piaccia d'ascoltare

(ANON.)

MAZZATINTI, *Propugn.*, N. S., vol. II, p. 183.

315. Or vo' cantare poi' cantar mi tene (CHIARO DAVANZATI)

VAT. D'A., n. 206 (III, 18) — VAT. 2, 193.

316. O sacri lauri, o verdeggianti mirti

(BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

VILLAR.. III, 268 — Lir. ant., 764 — PILLI, 5 —

Lir. Le M., 96.

317. O sacro terzo ciel, col tuo valore (GUIDO DEL PALAGIO)
TR., II, 232 — CARD., C., 597.

- 318. () salute d'ogni occhio che ti mira (SENNUCCIO DEL BENE)
  TR., H, 68 CARD., C., 231.
- 319. O salve, sancta ostia sacrata (GUGLIELMO D'OTRANTO)

  ALLACCI, 373 CRESC., III, 57 VALER., I, 455 MON., Crest. (1897), 210.
- 320. O san Francesco glorioso
  (ANON.)

  Accame, Atti della soc. lig. di st. p., Serie II,
  vol. XIX (1889), p. 547.
- 321. O san Simon e san Tade'
  (ANON.)

  Arch. glott. it., vol. II (1876), 171.
- 322. O santissima croce gloriosa
  (ANON.)
  GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.
- 323. O santo Antonio glorioso (ANON.)
  GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.
- 324. O santo Bernardino
  (ANON.)
  GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.
- 325. O santo Pietro, per dio non restare
  BRACCIO BRACCI)
  SART., 44.
- 326. O santo sangue, iusto e benedetto
  (ANON.)
  L. F. FE D'OSTIANI. Di un cod. taudario. Brescia,
  1893.

[O 327-335]

327. O sconsolata mi! en grande pena

F. Torraca, Il teatro ital. Firenze, 1885, p. 37 — D'Ancona, Orig. del teatro it., 1, 173.

- 328. O sempiterna dea, a cui ministra BARTOLOMEO DA CASTEL DELLA PIEVE) Giorn. stor.. XII. 201.
- 329. O ser agresto mio, che poeteggi (BURCHIELLO) ALLACCI, 160,
- 330. O, ser Monaldo, per contraro avento (MINO DA COLLE)
  VAT. D'A., n. 788 (v. 91).
- 331. O se una ricca rocca e monte manto (CINO DA PISTOIA)

  CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 118.
- 332. O signor mio, che sii ringraziato
  (B. TOMMASUCCIO)
  M. FALOCI-PULIGNANI, Miscell. franc., II, 154.
- 333. O signor mio, o padre di concordia

  (DANTE ALIGHIERI)

  VILLAR., II, 127 Lir. ant., 416 Lir Le M., 73.
- 334. O signor, per cortesia (JACOPONE DA TODI)
  BART., Crest., 196.
- 335. O sola eletta, e più d'ogni altra degna (FAZIO DEGLI UBERTI)

  BETT., 204 Biblioteca ital. Milano. 1819. T. III

  Lir, ant., 719 CARD., C., 314.

- 336. () sol, ch' allumi l' una e l' altra vita (GIO. BOCCACCIO)

  VILLAR., IV. 56. Lir. ant., 738 Lir. Le M., 108.
- 337. O sol, del nascer cui si fa gran festa (TIFI ODASI)

  Giorn. stor., XI, 40.
- 338. O sommo bene, o glorioso Iddio (FAZIO DEGLI UBERTI)
  SART., 6.
- 339. O sommo bono, e di bon sommo attore (GUITTONE D'AREZZO)
  VAT. D'A., n. 480 (IV, 161).
- 340. O sommo saggio, e di scienza altéra (DINO COMPAGNI) .

  FIACCHI, 64 VALER., II, 432 VILLAR., III, 365 VAT. 3214 (Pelaez), 195.
- 341. O specchio di Narciso, o Ganimede (SIMONE FORESTANI)

  Giorn. stor., xv, 67.
- 342. O spirito gentile, o vero Dante

  (PIETRO FAYTINELLI)

  CRESC., III, 141 A. CAPPI, La bibl. Classense illustr.

  Rimini, 1847 CARD., C., 200 DEL PRETE. Bologna, 1874 C. DEL BALZO, I, 277.
- 343. O spirito santo, vieni nel mio cuore 8. CATERINA BENINCASA) CRESC., III. 193.
- 344. O stella mattutina, dolce virgine Maria

GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte, Bologna, 1891.

- 345. O successor del magno Agamennone (PIERO D'ANSELMO)

  CRESC., v. 10 Giorn. stor., i. 311.
- 346. O summo patre, eterno creatore (ANON.)

Giorn. stor., VII, 353.

- 347. O superbo ed orgoglioso

  (JACOPONE DA TODI)

  Lir. ant., 316 MAZZATINTI, Propugn., N. S., vol. II, p. 162.
- 348. O superna virtù, unde se move (cesare viniziano)
  Cresc., III, 261.
- 349. O temperanza, donna dell'onore!
  (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD.. C.. 187.
- 350. O terzo sacro ciel, col tuo valore

  (BRUSCACCIO DA ROVEZZANO)

  (Giorn. stor., xxv, 222.

  (Vedi: O sacro terzo ciel, col tuo valore).
- 351. O tesorier, che 'l bel tesor d'Omero (BRACCIO BRACCI) SART., 40.
- 352. Otto comandamenti face amore (G. CAVALCANTI)

Vat. D'A. (v. 253) — Salvadori, p. 95 | Cavaleanti Guido | — T. Casini, S. Morpurgo e A. Zenatti (Nozze Torraca-Zelli), Bologna, 1881 — L. Goldschmidt, Breslau, 1889.

- 353. () tu, amor, che m'hai fatto martire (CINO DA PISTOIA)

  OCCHI, 159 VILLAR., II, 203 BETT., 166 CHIG. L. VIII. 305, p. 123, n. 175 PILLI, 32 CIAMPI 1, 77; 2, 129 CARD., C., 71 FANE., 153.
- 354. O tu, che chiami el bon Iesù col core
  (B. TOMMASUCCIO)
  M. FALOCI-PULIGNANI, Miscell. franc., II, 154.
- 355. O tu, che diventasti religiosa (BATTISTA VARANO)
  CRESC., III, 331.
- 356. O tu, che guardi in questa nostra tomba (ANON.)

  Parm., 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 91.
- 357. O tu, che l'amorosa fiamma prove (GILLIO LELLI) ALLACCI, 357.
- 358. O tu, che 'l cielo e 'l mondo puoi comprendere (DANTE ALIGHIERI)
  VILLAR.. II, 125 Lir. ant., 415 Lir. Le M., 72.
- 359. O tu, che pingni in due parete azzurro (CECCO NUCCOLI)

  ALLACCI. 242 Lir. ant., 694.
- 360. O tu, che porti negli occhi sovente (GUIDO CAVALCANTI)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 104, n. 121 Se

CHIG. L. VIII. 305, p. 104, n. 121 — SER., 7 — VALER., II, 365 — VILLAR., I, 172 — BETT., 138 — *Lir. ant.*, 250 — P. ERCOLE. Livorno, 1885, p. 307 — F. PASQUALIGO. Estr. dall' *Alighieri*, a. II (1890-91). Verona, Olschky, 1891.

361. O tu, che se' di là e non m'intendi

Rispetti d'amore del sec. XV. pubbl. da V. Morandi. Per nozze Francisci-Paparini, 1882.

362. O tu, che sedi 'n cima de la rota (MATTEO GRIFFONI)

CARD., C. e B., 322 — SORBELLI (1901), 12.

363. O tu, che sei errante cavaliero (ORLANDINO ORAFO)

Тв., 1, 182 — Vат. D' А., n. 698 (IV. 397) — СНЕВВІЕВ. 1859 — *Propugn.*. I, 595 — V. Rossi. Bologna, 1886, p. 22.

364. O tu che sei in vanità assorto
(ANON.)

A. MABELLINI. Fano, 1888.

365. O tu che sprezzi la nona figura
(DANTE ALIGHIERI)

CRES., I — OCCHI, 109 — VILLAR., II, 120 — BETT.,
106 — Lir. ant., 412.

366. O tu, di nome amor, guerra di fatto
(GUITTONE D'AREZZO)
VAT. D'A., n. 162 (II, 162) — VAT. 2, 126 — BART.,

Vat. D'A., n. 162 (II, 162) — Vat. 2, 126 — Bart., Crest., 133 — Laur. Red. 9 (Casini), p. 13, n. 40 — Ulrich, 92.

367. O tu, lasso omo, che ami per amore (GUITTONE D'AREZZO)
VAT. D'A., n. 478 (IV, 158).

368. O umil popol mio, tu non ti avvedi (BURCHIELLO)
ALLACCI, 183.

369. O vaghe montanine pastorelle (FRANCO SACCHETTI)

POGG., I, 330 — VILLAR., IV, 188 — Lir. Le M., 117

— Lir. ant., 785 — CARD., C., 559 — CARD., C. e
B., 214.

37(). ()v' è contrado non è da piacere (MONALDO DA SOFENA)
VAT. D'A., n. 484 (IV, 169).

371. Ov' è 'l saver e 'l senno e la grandezza (ANON.)
Giorn. stor.,  $\Pi$ , 126.

372. O vera croce, da dio glorificata (ANON.)

Giorn. stor., XII, 387.

373. O vera virtù, vero amore tu solo (GUITTONE D'AREZZO)

PALAT. 418, p. 1, n. 1 — LAUR. RED. 9 (Casini), p. 17, n. 5.

374. O vergene gloriosa, sempre sia laudata
(ANON.)

GABOTTO E ORSI, Le taudi del Piemonte. Bologna,
1891 — P. ACCAME, Atti della soc. lig. di st. p.,
Serie II, XIX, 547.

375. O vergine Maria Annunziata
(NON.)
(Giorn. stor., XII, 370.

376. O vergine Maria, Chiunque vi vol amare
(ANON.)
1. Della Giovanna, Miscell. francescana, a. II, 179.

377. O vergin(e) Maria, piena de pietate
(ANON.)
(Giorn. stor., xv. 170.

378. O vero amor, dolcissimo dilecto

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. bibl. di Francia, vol. III, p. 379.

379. O virgo Maria, di dio madre pia advocata

G. Mazzatinti, Invent. d. mss. it. d. bibl. di Francia, vol. III, p. 411.

380. O viso bello, pien d'ogni ricchezza (ANON.)

Volpi, Poesie popol, ital, sec. XV. Verona, 1891, p. 9.

381. O vita penosa, continua battaglia (JACOPONE DA TODI)

Lir. ant., 298.

382. O voi, ch' avete chiari gl' intelletti (GIO. BOCCACCIO)
VILLAR.. IV. 146.

383. O voi che amati Cristo lo mio amore (ANON.)

A. F. PAVANELLO, Dei codd. ferraresi 307 e 409. Ferrara, 1895.

384. O voi, che aprite ai casti affetti il cuore (ANON.)

Giorn. Aread., vol. 38, p. 183.

385. O voi, che del mio mal rider solete

(NICCOLÒ COSMICO)
GOBBI, 154.

386. O voi, che per la via d'amor passate (DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 1 — GOBBI, 20 — OCCHI, 1 — VILLAR., II. 37 — BETT., 6 — CASAN, d. v. 5 (Pelaezi, 20 Lir. ant., 370 — Lir. Le M., 49.

- 387. O voi, che sete della setta santa (ANDREA MICHIELI)
  Giorn. stor., XXVI, 43.
- 388. O voi, che siete a me si iniqui e rei (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 9.
- 389. O voi, che siete dal verace lume
  (JACOPO ALIGHIERI)

  VILLAR.. III, 125 CARD., C., 211 Lir. ant., 488

   F. ROEDIGER, Propugn., N. S., vol. I, P. I, p. 363

   C. DEL BALZO, I, 317.
- 390. O voi, che siete ver me sì giudei
  (CINO DA PISTOIA)

  GIUNTA, 50 OCCHI, 116 VILLAR., II, 189 —
  PILLI, 17 CIAMPI 1, 45; 2, 68 FANE., 80.
- 391. O voi, che siete voce nel deserto
  (CINO DA PISTOIA)

  VILLAR., II, 233 CHIG. L. VIII. 305, p. 188 —
  VAT. 3214 (Pelaez), 172 CIAMPI 1, 150; 2, 234 —
  FANE., 329 C. DEL BALZO, I, 138.
- 392. O voi, che ve ne andaste per paura (RUSTICO DI FILIPPO)
  TR., 1, 228.
- 393. O voi, detti segnor, ditemi dove
  (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., 473 (IV, 151) PALAT. 418, p. 23, n. 8

   MON., Crest. (1897), 188.
- 394. O voi, qualunque iddii, abitatori (GIO. BOCCACCIO) VILLAR., IV, 134.

395. O voi, zente che state nel mondo (ANON.)

L. F. FÉ D'OSTIANI, Di un codice landario. Brescia, 1893.

396. O vos omnes, qui transitis per la via (ANDREA MICHIELI)
Giorn. stor., xxvi, 11.

397. Ovunque amore in sua forza mi carpa (DINO COMPAGNI)
VAT. 3214 (Pelaez), 199.

398. O Zanella Zanella, dal viso rosato (ANON.)

D'Ancona, Orig. del teatro it., 1, 319.

## P

- 1. Pace non trovo, e non ho da far guerra
  (FRANCO SACCHETTI)
  POGG., I, 309 VILLAR., IV, 177 Lir. Le M., 116.
- 2. Pace per Dio, nè mai altro che pace (ANTONIO PUCCI)

  ALLACCI, 60 VILLAR., III, 295.
- 3. Pacienzia sempre alberga in cuor gentile (GALEOTTO DEL CARRETTO)

  Giorn. stor., vi. 248.
- 4. Pacifici beati, il vangelista (FRANCO SACCHETTI)

  POGG., I, 306 VILLAR., IV, 174.
- 5. Padre dei padri miei e mio messere (GUITTONE D'AREZZO)

  LAUR. RED. 9 (Casini), p. 57, n. 16.

- 6. Padre meo, pognam che me cazassi

  GUALPERTINO DA CODERTA)

  ALLACCI, 369 -- CRESC., III, 26 -- VALER., I, 113.
- 7. Pallade nata del superno Giove (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR, IV, 137.
- 8. Pallamidesse amico, ogni vertù (CHIARO DAVANZATI)
  VAT. D'A., n. 593 (IV, 284).
- 9. Pallida, stanca, e sotto il manto oscuro (SINIBALDO PERUGINO)

  TR., H. 227 CARD., C., 592.
- 10. Pallido, vinto, e tutto trasmutato

  GIOVANNI BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 15 Lir. ant., 732 Lir. Le M., 106.
- 11. Pange lingua gloriam praelii felicis

  (ANON.)

  Storia della città di Parma continuata da A.

  PEZZANA. Parma, 1852, T. IV, p. 7.
- 12. Par che la vita mia

  (ANON.)

  TR., II, 39 CARD., C. e B., 129.
- 13. Par che sian toni al core d'ogni parte (FRANCO SACCHETTI)
  CARD., C. e B., 246.
- 14. Parlare scuro dimandando dove (MEO ABBRACCIAVACCA)
  VILLAR., 1, 446 MON., Crest. (1897), 195.
- 15. Parlar i'ti vorria et io non posso

L. F. MANZONI (Nozze Pucci Boncambi-Sermattei Della Genga). Modena, 1879.

16. Parme nel convivio de phenissa

(ANON.)

Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 72.

17. Parmi quest' altra singular pazzia
(DOMENICO CAVALCA)
VILLAR., III, 162 - Lir. ant., 469.

18. Parmi risuscitato quell' Orcagna
(ANSELMO)
ALLACCI, 10.

19. Parmi talvolta riguardando il sole (GIOVANNI BOCCACCIO)
VILLAR., IV, 18.

20. Parole acerbe e dolcissimo effetto (NICCOLÒ DA CORREGGIO)

Giorn. stor., XXII, 107.

21. Parole mie, che per lo mondo siete

(DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 13 r. — Occhi, 25 — Villar., II, 20 —

BETT., 27 — Chig. L. viii. 305, p. 103, n. 119

Lir. ant., 354 — Lir. Le M., 61.

22. Partete core e vanne a l'amore (ANON.)

Giorn. stor., VII, 303.

23. Part' io mi cavalcava

(ANON.)

VAT. D'A., n. 266 (III, 194) — VAT. 2. 247 — MONACI.

Crest. (1897), 286.

(Vedi: Mentr' io mi cavalcava).

24. Partir conviemmi lasso doloroso (CHIARO DAVANZATI)

MASSI, 20 — VAT. D'A., n. 550 (IV, 239).

ti

- 25. Partire, amor, non oso (GUIDO ORLANDI)

  VAT. 3214 (Pelaez), n. 55.
- 26. Partite, amore, a deo

  (ANON.)

  CARD., R., p. 74 P. bologn. (Cas.), p. 173, n. 104 —

  MON., Crest. (1897), p. 292.
- 27. Partitevi, messer, da più cherere (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D'A. (v, 256) SALVADORI, p. 97 [Cavalcanti Guido].
- 28. Partito sono dal viso lucente (GUITTONE D'AREZZO)
  GIUNTA, 95 OCCHI, 254 VILLAR., I, 122.
- 29. Partomi e nel partir quel cuor vi mando (NICCOLÒ DA CORREGGIO)

  Giorn. stor., XXII, 109.
- 30. Partuto star da voi donna mi sento (BETRICO D'AREZZO)

  MONF., 43.
- 31. Par voi dono, ke parme ke piglo (TALANO DA FIRENZE)
  PALAT. 418, p. 164, n. 154.
- 32. Pascolando mia mente al dolce prato (Francesco vannozzo)
  Tommaseo, 1825, p. 27.
- 33. Passa il vago vestir de più colori
  (ANON.)
  A. SAVIOTTI, Propugn., N. S., vol. v, p. 335.

[P 34-41] S3

34. Passando con pensier per un boschetto (FRANCO SACCHETTI)

Atanagi, Rime di diversi nobili toscani. Venezia, 1565 — Perticari, Difesa di Dante, p. 11 — Villeari, iv, 208 — Tr., ii, 177 — Lir. Le M., 121 — Lir. ant., 793 — Card., C., 563 — Cresc., iii, 62 [Ugolino Ubaldini] — Mazz., ii, 409 [id.] — Valer., ii, 102 [id.] — Lir. ant., 137 [id.] — P. faent. (Zambrini), 13 [id.].

35. Passando sovr' un' acqua in sogno vidi (ANON.)
CARD., M. e P. (1874), 428.

36. Passando un di per Mongibello a spasso (BURCHIELLO)
ALLACCI, 128.

37. Passa per via la bella giovinetta
(ANON.)

Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 71.

38. Passato ha 'l sol tutti i celesti segni (FRANCO SACCHETTI)

Lucca (1853) -- Card., C., 495 -- Card., C. e B., 260.

39. Passo per mezzo del mio cor ligiero (GILLIO LELLI)
ALLACCI, 348.

40. Pastor di santa chiesa, ogni costume (BURCHIELLO)
ALLACCI, 169.

41. Pastore et principe beato (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. il. d. Bibl. di Francia, III, 382. 42. Pater noster, a deo me confesso (ANON.)

Card., R., p. 102 — Mon., Crest., p. 137 — P. bologn. (Cas.), p. 184, n. 110 — Tobler. Berlino, 1886.

43. Patre celestiale, dio superno

(ANON.)

Rendiconti dei Lincei (Cl. sc. mor.), serie v, vol. 1 (1892).

44. Patre superno, re de paradiso (ANON.)

Giorn. stor., VII, 362.

45. Patre superno, tu che ne creasti (ANON.)

Giorn. stor., XVIII, 199.

46. Peccatori del mondo (JACOPONE DA TODI)

Lir. ant., 326.

47. Peccatrice nominata

(ANON.)

MAZZONI, Propugn., N. S., vol. II, P. II, p. 250 — G. MAZZATINTI, Inv. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 403.

48. Peccavi, Deus, miserere mei (CECCO NUCCOLI)

ALLACCI, 218 -- Lir. ant., 686.

49. Peggiore stimo che morso di capra (PANNUCCIO DEL BAGNO)
VALER., 1, 388 — VILLAR., 1, 477.

50. Pegli occhi miei una donna et amore (JACOPO CAVALCANTI)

Cresc., III, 81 — N. 2, I, 296 — Chig. L. viii. 305, p. 168, n. 251.

- 51. Pelao con sua lancia attossicata

  (GIOVANNI DALL' ORTO)

  VALER., II, 101 VILLAR., II, 396 Lir. ant., 163 —

  N. 2, I, 227.
- 52. Pelle chiabelle di dio, non ci arvai (CECCO ANGIOLIERI) MON., Crest. (1897), 518 — CHIG. L. VIII, 305, p. 251.
- 53. Pensando ch' ogni cosa aggio da Dio (MEO ABBRACCIAVACCA)
  VILLAR., I, 440 e 442.
- 54. Pensando ciascun di la morte chieggio (JACOPO CORSI)

  Giorn. stor., xxvi, 395.
- 55. Pensando com' i tuoi sermoni adatte
   (GUELFO TAVIANI)
   TASSO, 117 CASAN. d. v. (Pelaez), 132.
- 56. Pensando e rimembrando il dolce tempo

  (PUCCINO DA PISA)

  MANZI, Testi di lingua ined. tratti dai codd. della

  Vat. Roma, 1816, p. 85 [anon.] Lamento di Pisa

  e la risposta si fe' l'imperatore a Pisa [ed. C.

  Giannini]. Pisa, Nistri, 1858.
- 57. Pensando lo dolor ch' aver solía
  (ALBERTINO CIROLOGO)
  ALLACCI, 3 CRESC., III, 101 VALER.. II, 162 —
  Lir. ant., 285.
- 58. Pensavati non fare indivinero

  (GONELLA ANTERMINELLI)

  VALER., I, 532 VILLAR., II, 420 PALAT. 418.

  p. 161, n. 147 Rime Lucch. (Carducci), p. 70.

- 59. Pe' peccator del popol dio permette (AGNOLO TORINI)

  Propugn., XIV, 442.
- 60. Per allegrezza del nostro Signore (ANON.)
  BINI, p. 112.
- 61. Per altro campion fermo e costante (GIOVANNI QUERINI)

  P. venez. (Lazzarini), 83 C. Del Balzo, 1, 357.
- 62. Per amore amaro pede tene in tana (CIONE BAGLIONI)
  VAT. D'A., IV, 208.
- 63. Per caso avverso mia partita avaccio (PIEROZZO STROZZI)

  CRESC., III, 203 -- VILLAR., IV, 276.
- 64. Perch' al fattor dello universo piacque
  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 86.
- 65. Perchè alcun non può amar chi non ha il core (LIDIO CATTI)

  Poeti rav., 11.
- 66. Perchè costanza in voi d'amor si trova (OTTOLINO DA BRESCIA) CRESC., I, 155.
- 67. Perchè di novo sdegno (ANON.)
  TR., II, 163.
- 68. Perchè diversi cansi son, convene (GUITTONE D'AREZZO) VAT. D'A., 410 (IV, 86) — VAL., II, 178 — PELL., 144.

[P 69-76] 87

69. Perchè gli uomin domandano (JACOPONE DA TODI)

MAZZ., II, 487 — N. 1, II, 137 — Lir. Le M., 43 — Lir. ant., 318 — N. 2, I, 401.

70. Perchè l'opere mie mostran già 'l fiore (SIMONE FORESTANI)
BINI, 62.

71. Perchè m'avven non m'oso lamentare (DANTE DA MAIANO)

Gobbi, 78 - Occiii, 222 - Valer, ii, 475 - Villear, i, 242 - Lir, ant., 231.

72. Perchè mena l'omo orgoio (ANON.)

Arch. glott. ital., 11, 1876 (Lagomagg.), 200.

73. Perchè murir me fati (ANON.)

Pellegr., III, Propugn., N. S., III. 121.

74. Perchè nel tempo rio (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 127 — PILLI, 14 [Cino da Pistoia] — CIAMPI 1, 39 [id.]; 2, 59 [id.] — CARD., C., [id.] — FANF., 68 [id.] — Lir. Le M., 81 [id.] — MONF., 25 r. [Dante Alighieri] — Occhi, 96 [id.] — VILLAR., II, 107 [id.] — BETT., 91 [id.] — Lir. ant., 404 [id.].

75. Perchè non caggi nelle scure cave (antonio beccari)

Corb., 83 r. - Villar., iv, 244 - Lir. ant., 706.

76. Perchè non foro a me gli occhi dispenti (GUIDO CAVALCANTI)

GIUNTA, 63 [G. Cavalcanti] — OCCHI, 191 [id.] VALER., II, 341, [id.] — VILLAR., I, 160 [id.] — BETT., 131 [id.] — CHIG. L. VIII. 305, p. 94, n. 93 [id.] — Lir. ant., 244 [id.] — P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 278 [id.] — VAT. 3214 (Pelaez), 83 [Guido Orlandi].

- 77. Perchè quantunque poca (NICCOLÒ COSMICO)

  GOBBI, 156.
- 78. Perchè se' donna, in grazia farmi lenta (NICCOLÒ SOLDANIERI) CARD., C. e B., 272.
- 79. Perchè speranza e fede in te mi trovi (JACOPO DA MONTEPULCIANO)

  Giorn. stor., III, 225.
- 80. Perchè ti vedi giovinetta è bella (DANTE DA MAJANO)
  TR., 1, 171.
- 81. Perchè ti volgi colli occhi in terra

  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 75.
- 82. Perchè vera sentenza (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI) CARD., C., 181.
- 83. Perchè virtù fa l'uom costante e forte

  (FRANCO SACCHETTI)

  POGG., I, 332 VILLAR., IV, 191 CARD., C. e B.,
  244 CARD., C., 497.
- 84. Perchè voi state forse ancor pensivo
  (CINO DA PISTOIA)

  TASSO, 88 -- CIAMPI 1, 109; 2, 171 VILLAR., II,
  219 FANE., 241 CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 119.
- 85. Perch' io no' spero di tornar già mai (GUIDO CAVALCANTI)

GIUNTA, 68 r. -- OCCHI, 205 -- VALER., II, 285 -- VILLAR., I. 183 -- N. 1, II, 42 -- BETT., 146 -- N. 2, I, 277 -- CHIG. L. VIII. 305, p. 20, n. 18 -- VAT. 3214 (Pelaez), 1 -- Lir. ant., 257 -- Lir. Le M., 31 -- P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 406.

86. Perch' io senta d'amor che spesso brocchi (CECCO NUCCOLI)

ALLACCI, 243 — Lir. ant., 694.

- 87. Perch' io son giunto in parte che 'l dolore (GIANNOZZO SACCHETTI) Cresc., III, 235 -- Tr., II, 206.
- 88. Perch' io ti paia un tal lasciami stare (GIOVANNI BETTI) Cresc., III, 289.
- 89. Perch' ogni gioia ch' è rara è graziosa (ANON.) VAT. D'A. (v, 215).
- 90. Perch' uom si mostri un bel parlare e rida (PIETRO FAYTINELLI) Del Prete. Bologna, 1874.
- 91. Per ciò che il cor si duole (NERI VISDOMINI) Tr., 1, 109 - Vat. D'A., n. 301 (111, 332) - Vat. 2, 284.
- 92. Perciò non dico ciò ch' ho in voglienza (ANON.) Vat. D'A. (IV, 47).
- 93. Per coglier[e] Mercurio il gran pianeto (ANON.) Giorn. stor., xx, 177.
- 94. Per consiglio ti do de passa passa (PUCCIARELLO DI FIRENZE)

VALER., II, 218 — VILLAR., II, 350 — N. 1., II, 264 N. 2, I, 350 — Ulrich, 91 — Bandini, Catal. bibl. Leop. Gadd. Firenze, 1792, II, 192 [Paolo dell'Aquila] - Perticari, Dell' amor patrio di D. Lugo, 1822. p. 568 [id.].

- 95. Per contraro di bene (INCONTRINO FABRUCCI) VAT. D'A., n. 180 (II, 355).
- 96. Per correr miglior acqua alza le vele

  (GIOVANNI BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 107 CARD., C., 399 Lir. ant., 747 —

  Lir. Le M., 112.
- 97. Per correr miglior acque' invia Catone

  (MENGHINO MEZZANI)

  L. Frati, Miscell. dantesca, p. 40 C. Del Balzo,

  II, 543 C. Ricci, L' ultimo rifugio di D. A.

  Milano, 1891, p. 395.
- 98. Per cotanto ferruzzo, Zeppa, dimmi (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 233, n. 436.
- 99. Per dio, Min zeppa, or son giunte le tue (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 247, n. 479.
- 100. Per dio dolze meo sir non dimostrate (DANTE DA MAJANO)
  GIUNTA, 83 OCCHI, 233 VALER., II, 440 VILLAR., I, 257 Lir. ant., 220.
- 101. Per dir di Clitia il matutino occaso (NICCOLÒ DA CORREGGIO)

  Giorn. stor., XXII, 111.
- 102. Per dirti le mie pene i' son venuto

  (ANON.)

  VOLPI, Poesie popol. ital. sec. XV. Verona, 1891,
  p. 7 M. MENGHINI, Propugn., N. S., vol. III,
  p. 279.

103. Perdona, Cristo, al peccatore (ANON.)

Monaci, Uffici dei disciplinati dell' Umbria — Bartoli, Crest., p. 179 — F. Torraca, Il teatro it. Firenze, 1885, p. 3.

104. Perduto avea ogni arbuscel la fronda (FRANCO SACCHETTI)

Lucca (1853) -- Card., C., 493 -- Card., C. e B., 259 -- Card., M. e P. (1874), 433.

- 105. Per far palese i tradimenti tuoi (GIOVANNI PEGOLOTTI)

  Bull. Ist. st. it., p. 201, n. 24.
- 106. Per farvi noto con parole corte (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., XXVI, 65.
- 107. Per fermo se' ben om, che gravemente (GUITTONE D'AREZZO)
  VALER., II, 70 PELL., 72.
- 108. Perfetto, amico, vostro consiglio tegno (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 694 (IV. 393).
- 109. Perfetto onore, quanto al mi' parere (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D'A. (v. 241) SALVADORI, p. 89 [Guido Cavalcanti].
- 110. Perfetto lume, che sempre dà exblandore (ANON.)

  Giorn. stor., VIII, 187.
- 111. Perfecto lume, con gran claritade (ANON.)

  Giorn. stor., VIII, 184.

112. Per fin che l'occhi miei luce averanno (ANON.)

A. SAVIOTTI, Propugn., N. S., vol. v, p. 339.

113. Per fino amore lo fiore del fiore avragio (BONAGGIUNTA URBICIANI)

Vat. D'A., n. 495 (IV, 180) — Vat. 2, 35 — *Rim. Lucch.* (Parducci), p. 58.

114. Per fino amore vo si altamente

(RINALDO D'AQUINO)

Zambr., Op. volg., XIII-XIV, 296 — Vat. D'A., n. 30 (1, 83) — Chig. L. VIII. 305, p. 155, n. 233 — Palat. 418, p. 64, n. 48 — Mon., Crest., 85.

115. Per forza di piacer lontana cosa

(MINO DI FEDERIGO)

CRESC., III, 54 [Mino di Federigo] — VALER., I, 453 [id.] — VAT. D'A., n. 118 (II, 83) [Caccia da Siena] — VAT. 2, 107.

116. Per fuggir riprensione

(FRANCESCHINO DEGLI ALBIZZI)

Giunta, 102 — Cresc., 122 — Occhi, 269 — Villar., III, 383 — Card., C., 225 — Card., C. e B., 88 — Lir. ant., 511 — Lir. Le M., 102.

117. Per gioiosa baldanza

(ANON.)

Vat. D'A., n. 290 (III, 293) — Vat. 2, 276.

118. Per gir verso la spera la fenice

(DINO FRESCOBALDI)

Valer., II, 510 — Villar., III, 382 — Chig. L. VIII. 305, p. 88, n. 79.

119. Per gli occhi al core spesso fa camino

CARD., C. e B., 308.

120. Per gli occhi mei una donna ed amore (GIACOMO DA LENTINO)

> Allacci, 444 — Occhi, 317 — Valer., i. 300 — Lir. ant., 70 - Var. 3214 (Pelaez), n. 79.

121. Per gran soverchio di dolor mi muovo (FRANCESCO ISMERA)

> FIACCHI, 59 — VALER., II, 428 — VILLAR., II, 329 — N. 1, II, 282 — Lir. Le M., 35 — N. 2, I, 373 — CHIG. L. VIII. 305, p. 66, n. 58.

122. Per il mondo tapinando (ANON.)

> S. FERRARI (Nozze Menghini-Zannoni). Bologna, 1893, p. 14.

123. Perir possa il tuo nome, Baja, e il loco (GIO. BOCCACCIO) VILLAR., IV, 10 - CARD., C., 378 - Lir. ant., 730 - ...Lir. Le M., 105.

124. Per la fera membranza (FEDERIGO II) VALER., I, 64 — N. 1, 54 — Lir. ant., 24 — Lir.

Le M., 3 — PALAT. 418, p. 67, n. 51.

125. Per la grande abbondanza ch'io sento (CHIARO DAVANZATI)

Vat. D'A., n. 252 (III, 151) — Vat. 2, 234.

126. Per l'allegrezza del nostro Signore (ANGELO DA CAMERINO) Cresc., III, 94 — Valer., II, 379 — Lir. ant., 286.

127. Per l'altrui dir non vuo', donna, ch'io t'ami (FRANCO SACCHETTI) CARD., C. e B., 243.

128. Perla mia cara, aspecto de anzoleta (ANON.) Giorn. stor., XL, 109.

129. Per liber mantenere il popol mio (BRUSCACCIO DA ROVEZZANO)

Giorn. stor., XXV, 215.

130. Per li occhi fiere un spirito sottile (GUIDO CAVALCANTI)

GIUNTA, 64 — OCCHI, 194 — VALER., II, 346 — VIL-LAR., I, 163 — BETT., 133 — CHIG. L. VIII. 305, p. 89, n. 80 — CASAN., d. v. 5 (Pelaez), 167 — *Lir. ant.*, 245 — P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 302 — F. PASQUALIGO (Estr. da l'Alighieri, II, 1890-91) — E. LAMMA, *Propugn.*, V. S., vol. XVIII, P. I — T. CASINI, *Vita Nuova di D. A.* Firenze, 1885, p. 64.

131. Per liti e selve, per campagne e colli (ANON.)

Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 75 — Giorn. stor., XX, 175.

132. Per lo marito ch' ho rio

(COMPAGNETTO DA PRATO)

VAT. D'A., n. 87 (I, 478) — VAT. 2, 80 — Propugn.,

III, 98 — Mon., Crest., 95 — Ulrich, 85.

133. Per lo vostro gran valore, vergine Maria
(ANON.)
G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia,
III, 228.

134. Per lunga dimoranza
(MEO ABBRACCIAVACCA)

VALER., II, 18 — VILLAR., I, 446 — N. 2, I, 203 —

Lir. ant., 112.

135. Per lunga sofferenza

GIUNTA, 84 r. — ОССНІ, 235 — VALER., II, 448 — VILLAR., I, 259 — Lir. ant., 221.

[P 136-143] 95

136. Per l'uomo ch'era infermo visitare (DOMENICO CAVALCA)
VILLAR., III, 180.

137. Per me credea che 'l suo forte arco amore (FAZIO DEGLI UBERTI)

Corb., 70 — Cresc., III, 162 — Gobbi, 109 — Осенг. 280 — Villar., III, 243 — Ветт., 204 — *Lir. Le M.*, 91 — *Lir. ant.*, 716.

138. Per me non luca mai nè sol nè luna (vanni fucci)

Cresc., III, 99 — Mazz., 1, 259.

139. Per molta gente par ben che si dica (MONTE ANDREA)

Tr., 1, 185 — Vat. D' A., n. 700 (IV, 401) — Mon.. Crest. (1897), 259.

140. Per nome Paulo, molto per fazone (ANON.)
CHIG. L. VIII. 305, p. 206, n. 356.

141. Per non seguire, amanti, i nostri lai (FRANCO SACCHETTI)
CARD., C. e B., 241.

142. Però ch'amore non se pò vedere (PIERO DELLE VIGNE)

Allacci, 503 — Cresc., 16 — Occiii, 325 — Valer.. I, 53 — Villar., I, 275 — N. 1, 70 — Mon.. Crest., p. 59 — Lir. ant., 21 — G. A. Cesareo, La poesia siciliana sotto gli Svevi. Catania, 1884, p. 239 — G. Guadagnini, Sonetto di Pier dalle Vigne. Bassano, Pozzato, 1889 — J. A. Symond, Dante, son temps ecc. Paris, 1891, p. 290.

143. Però chè due più d'un servono a una (NICCOLÒ SOLDANIERI)
TR., II, 195 — CARD., C. e B., 280.

- 144. Però che noi fummo nella zambra entrati (ANTONIO PUCCI)

  Propugn., XI, 122.
- 145. Però che non è donna, ben che donna (NICCOLÒ SOLDANIERI)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., xiv, 42.
- 146. Però che sete paragon di saggio (BONAGGIUNTA URBICIANI)
  VAT. D'A., n. 772 (v, 83) Rim. Lucch. (Parducci), p. 59.
- 147, Però che sia più frutto e più diletto (BOSONE DA GUBBIO)

  CARD., C., 200 F. ROEDIGER, Propugn., N. S., vol. I, P. I, p. 376 C. DEL BALZO, I, 358.
- 148. Però che vede sua bellezza sola (GIRARDO DA CASTELLO)
  MONF., C., 42.
- 149. Però ch' i' ho temenza di fallare (GUIDO CAVALCANTI) VAT. D'A. (v, 299) — SALVADORI, p. 119 [Guido Cavalcanti].
- 150. Per ogne gocciola d'acqua ch' ha 'n mare (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 242, n. 462.
- 151. Però vi priego, giovani ch' amate (ANTONIO PUCCI)

  Propugn., XI, 124.
- 152. Per pace eterna, inestimabil gloria (SIMONE FORESTANI)
  BINI, 66.

- 153. Per pace ti preghiam, Cristo signore (ANON.)
  - G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 344.
- 154. Per pena, ch' io patisca, non spavento (UGO DA MASSA)

  VALER., II, 134 VILLAR., II, 410 PALAT. 418.
  n. 137.
- 155. Per prender cacciagion leggiadra e bella (ANON.)
  CARD., M. e P. (1874), 428.
- 156. Per pruova di saper com' vale o quanto (DANTE DA MAJANO)
  GIUNTA, 137 r. OCCHI, 345 VALER., II, 492 VILLAR., I, 251 Lir. ant., 286 C. DEL BALZO, I, 42.
- 157. Per qualunque cagion nasce la cosa (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 134 e 212, n. 180 e 373.
- 158. Per quella fe', ch' è tanto ferma e pura (BARTOLOMEO DA CASTEL DELLA PIEVE)
  TR., II, 210.
- 159. Per quella via che la bellezza corre
  (DANTE ALIGHIERI)

  GIUNTA, 18 r. GOBBI, 19 OCCHI, 35 VILLAR.,

  II, 27 BETT., 36 CASAN. d. v. 5 (Pelaez), n. 57

   Lir. ant., 358 Lir. Le M., 62.
- 160. Per quella via che l'altre forme vanno (SIMONE DALL'ANTELLA)
  TR., II, 21.
- 161. Per quello dio che crocifisso fu (CASTRUCCIO DUCA DI LUCCA)
  ALLACCI, 193 CRESC., III, 131.

- 162. Per questo, amico, ch'io t'aggio mostrato (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D'A. (v, 267) SALVADORI, p. 103 [Cavalcanti Guido].
- 163. Per saziar gli ochi miei sospira il core (NICCOLÒ CIECO D'AREZZO)

  CRESC., III, 250 Lir. ant., 796.
- 164. Per seguir la speranza che m'ancide (FRANCESCO DEGLI ORGANI)
  TR., II, 156.
- 165. Per sette gradi saglie uom penitente (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 177.
- 166. Per soddisfar lo tuo folle ardimento (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 584 (IV, 274); n. 757 (v. 55) -- Mon., Crest. (1897), 252.
- 167. Per soffrenza si vince gran vittoria (GIACOMO DA LENTINO)
  VALER., I, 295 Lir. ant., 69.
- 168. Per sparverare tolsi il mio sparviero (ANON.)
  TR., II, 173.
- 169. Per tanto pianger che i miei occhi fanno (DINO FRESCOBALDI)

  VALER., п., 518 VILLAR., п., 371 N. 1, п., 106

   Lir. Le M., 40 N. 2, г., 336 Сиід. L. VIII. 305, р. 253.
- 170. Per te m' ha posto amor nella sua schiera (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa) Giorn. stor., XIII, 91.

[P 171-177] 99

171. Per troppa sottiglianza il fil si rompe (GUIDO ORLANDI)

Allacci, 383 — Valer., II. 272 — Villar., II. 362 — Vat. 3214 (Pelaez), 126 — P. Ercole. Livorno, Vigo, 1885, p. 330 — A. D'Ancona, Vita muora di D. A. Pisa, 1884, p. 192.

172. Per troppo esser discreti e dilicati (DOMENICO CAVALCA)
VILLAR., III, 161 — Lir, ant., 468.

173. Per umilità che in te, Maria, trovai

L. F. FÉ D'OSTIANI, Di un codice tandario ecc. Brescia, 1893.

174. Per una ghirlandetta
(DANTE ALIGHIERI)

FIACCHI, 11 — CARD.. C. e B., 82 — CHIG. L. VIII. 305, p. 39, n. 35 — VAT. 3214 (Pelaez), 50 — Lir. ant., 371 — Lir. Le M., 60 — O. T.. Melodie dantesche. Milano, Ricordi, 1. a. p. 18 — F. LAMMA, Propugn., V. S., vol. XVIII, P. II, p. 189; vol. XIX (1886), P. I, p. 133.

175. Per una merla che d'intorno al volto (CINO DA PISTOIA)

Pogg., 119 — Villar., II, 235 — Chig. L. viii, 305, p. 175, n. 271 — Ciampi 1, 152; 2, 238 — Fanf., 339.

- 176. Per un boschetto fra pungenti spine (NICCOLÒ SOLDANIERI)
  TR., II, 188.
- 177. Per un cammin pensando già d'amore (PIERO ASINO UBERTI)

TR., 1, 129 — VAT. D'A., n. 899 (v. 203) — Mox. Crest. (1897), p. 226.

- 178. Pervenga el pianto mio tanto angoscioso (FRANCESCO GALEOTA)

  Giorn. stor., xx, 69.
- 179. Pervenuto è insin nel secol nostro (GIO. BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 44.
- 180. Per voi nostra avvocata (ANON.)
  BINI, p. 89.
- 181. Per voi son tutti gli animi conversi (BERNARDO BELLINCIONI)

  Giorn. stor., xv, 241.
- 182. Perzò che contra la morte

  (ANON.)

  Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 204.
- 183. Perzò che e' t'amo e si m'è car

  (ANON.)

  Arch. glott. it., x, 1886-88 (Parodi), 118.
- 184. Perzò che è tennuo ogn' omo
  (ANON.) *Arch. glott. it.*, x, 1886-88 (Parodi), 121.
- 185. Per zò che monto me peisa

  (ANON.)

  Arch. glott. it., 11, 1876 (Lagomagg.), 268.
- 186. Piacente donna co lo viso claro (ANDREA MONTE)
  VAT. D' A., n. 765 (v. 63).
- 187. Piacente viso adorno angelicato

CARD., R., 110. — P. bologn. (Cas.), p. 167, n. 103
MON., Crest. (1897), p. 295.

[P 188-195]

188. Piacesse a dio biato (ANON.)

Monaci, Uffici dei disciplinati dell'Umbria — Bartoli, p. 164-168 — Ulrich, p. 73 — F. Torraca, Teatro ital. Firenze, 1885, p. 20.

189. Piagente donna, voi cui gioia appello (GUITTONE D'AREZZO)

VAT. D'A., n. 454 (IV, 131) — VAL., II, 58 — PELL., 53.

190. Pianga clascuno e vesta negro manto (costanzo pio)

Cresc., III, 345 — Poeti faent., 39.

191. Piange, Bressa, el to peccato (ANON.)

L. F. FÈ D'OSTIANI, Di un codice laudario. Brescia, 1893.

192. Piange Maria cum dolore

(ANON.)

Giorn. stor., II, 283 — G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia. III, 277.

193. Piangemo con dolore

(ANON.)

Gabotto e Orsi, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.

194. Piangemo gente con tristeza

(ANON.)

Gabotto e Orsi, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.

195. Piangete amanti, poi che piange amore

Giunta, 1 r. — Occhi, 2 — Villar., ii, 9 — Bett., 6 — Casan, d. v. 5 (Pelaez), 28 — Lir. ant., 348 — Lir. Le M., 49 — V. Rossi, Bologna, 1886, p. 60.

196. Piangete con Maria

I. Della Giovanna, Miscellanea francesc., н, 179 Giorn. stor., іх, 396.

197. Piangete, gente, con tristanza

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III. 239.

- 198. Piangete, occhi miei lassi, che per vostro (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 137.
- 199. Piangiam co' gli occhi e collo core (ANON.)

  Giorn. stor., II, 286.
- 200. Piangiamo quel crudel basciare

  (ANON.)

  MAZZONI, Propugn., N. S., vol. II, P. II, p. 256.
- 201. Piangi, terra della massa, del cui nome (NICCOLÒ SOLDANIERI) Giorn. stor., xx, 183.
- 202. Piango sovente e duolmi assai ch' io ami (LORENZO CARBONE)
  GOBBI, 206.
- 203. Pianta selvaggia, a me sommo diletto

VILLAR., II, 225 — BETT., 172 — *Lir. ant.*, 141 — *Lir. Le M.*, 85 — Tasso, 32 — Ciampi 1, 115; 2, 183 — Fane., 261.

204. Pianzea Maria con dolore

A. F. Pavanello, Dei codici ferraresi n. 307 e 109. Ferrara, 1895. | P 205-212|

205. Pianzemo con tristeza, gente
(ANON.)

GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna,
1891.

206. Piatoso padre, eterno dio, (ANON.)

Giorn. stor.. XVIII, 274.

207. Piaxe a de' che la somenza
(ANON.)

Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 244.

208. Picciol dagli atti, rispondi al Picciolo (CINO DA PISTOIA)

VILLAR., II, 237 — CHIG. L. VIII. 305, p. 109, n. 137 — CIAMPI 1, 154; 2, 242 — FANE., 343.

209. Pien di quell'acqua dolce d'Elicona (FRANCO SACCHETTI)

VILLAR., IV, 183 — Lir. Le M., 117 — Lir. ant., 783.

210. Piero Suscendullo, amico diletto (MATTEO CORREGGIAIO)

Riv. crit., v. 122.

211. Pietà di me, per dio, vi prenda amore (GUITTONE D'AREZZO)

VAT. D'A., n. 461 (IV. 138) — VALER., II. 33 e 206 — PELL., 13.

212. Pietà e mercè mi raccomanda a voi

(CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 52 — OCCHI, 120 — VILLAR., II, 193 —

PILLI, 23 — TASSO, 15 — CIAMPI 1, 58; 2, 87 —

FANF., 108.

- 213. Pietosa Magdalena
  (ANON.)

  GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna,
  1891.
- 214. Pietosa, onesta e bella (CINO DA PISTOIA) TASSO, 161.
- 215. Pigro d'amore in qual più po' via (PICCIOL DA BOLOGNA)

  P. bologn. (Casini), p. 420, n. 117.
- 216. Pioggia di rose dal bel viso piove (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

  VILLAR., III, 260 Lir. ant., 758 PILLI, 2 r. CARD., C., 440 Lir. Le M., 94.
- 217. Pippo, se fossi buon mastro in grammatica (CINO DA PISTOIA)
  VILLAR., II, 245 CIAMPI 2, 288 FANF., 408.
- 218. Pir meu cori allegrari (STEFANO PROTONOTARIO) N. 1, II, 247 — Mon., Crest. (1897), 214.
- 219. Più bella donna non vidi giammai (ANON.)

  CARD., C. e B., p. 118.
- 220. Più bello, più adorno e virtudioso
  (ANON.)
  VOLPI, Poesie pop. ital. sec. XV. Verona, 1891, p. 8.
- 221. Più ch' amistate intera nulla vale (GUIDO ORLANDI) VAT. 3211 (Pelaez), 132.

[P 222-230] 105

222. Più che lo mele hai dolce la parola (ANON.)

CARD., C. e B., p. 59.

223. Più che tentar lo nimico non ci osa (DOMENICO CAVALCA)
VILLAR., III, 170 — Lir. ant., 474.

224. Più e più volte à infiammato il sole
(GIOVANNI DA PRATO)
ALLACCI, 361 — CRESC., III, 199 — VILLAR., IV. 270.

225. Più lichisati siete ch' ermellini (FOLGORE DA S. GEMIGNANO) G. ERRICO. Napoli, Bideri, 1895, p. 92.

226. Più lieto amato de questo mondo fui (ANON.)

Giorn. stor.: IV, 53.

227. Più lieto non fu già quel che riprese (ANON.)

Parm. 1081 (Costa), Giorn. ster., XIII. 92.

228. Più sofferir non posso ch' io non dica (ANDREA MONTE)
VAT. D' A., n. 284 (III, 255) -- VAT. 2, 262.

229. Più volte già dal bel leggiadro viso (ANON.)

A. SAVIOTTI, *Propugn.* N. S., vol. v, p. 339.

230. Più volte il voler mio m' ha sforzato (ANON.)

Giorn. stor., IX, 181.

231. Più volte nella mia mente ho forzato (JACOPONE DA TODI)

A. D'Ancona, Studi sulla letter. ital. de' primi secoli. Ancona, Morelli, 1884, p. 95.

- 232. Placidi aspetti de benigne stelle (NICCOLÒ DA CORREGGIO) BIGI (1862), 47.
- 233. Planga la terra, planga lo mare (ANON.)

  MON., Crest. (1897), p. 469.
- 234. Plange la ecclesia, piange et dolora

  (ANON.)

  G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 238.
- 235. Planzè cum gl'ochi e cum lo core

  (ANON.)

  G. CARDUCCI, Antiche laudi Cadorine. Pieve, 1892.
- 236. Plui non poso sofrire

  (ANON.)

  Bull. Ist. st. it., p. 190, n. 24.
- 237. Poca vertů, ma foggie et atti assai
  (FRANCO SACCHETTI)

  POGG., 1, 320 VILLAR., IV, 197 Giorn. Arc., I,
  204 Lir. Le M., 119 Lir. ant., 788 CARD.,
  C., 538.
- 238. Poche parole e bon intendimento (ANON.)

  Giorn. stor., 1v, 50.
- 239. Poco mi vale il piangere e 'l gridare (anon.)

Volei, Poesie popolari ital. sec. XV. Verona, 1891.

240. Poco senno ha chi crede la fortuna (GIOVANNI BOCCACCIO)
VILLAR., IV. 26.

241. Poi' a natura umana

(CACCIA DA CASTELLO)

Cresc., III, 105 — Valer., II, 370 — Villar., III, 331 — *Lir. ant.*, 289 — Chig. L. viii, 305, p. 67. n. 59 — Vat. 3214 (Pelaez), 32.

242. Poich' ad amore piace (ANON.)

Vat. D' A. (III. 373) — Vat. 2, 296.

243. Poi ch'aggio udito dir dell'uom selvaggio (guido orlandi)

Valer., II, 270 — Villar., II, 362 — N. 1, II, 278 — N. 2, II, 298 — Chig. L. viii. 305, p. 255, n. 501 — *Lir. ant.*, 195 — Vat. 3214 (Pelaez), 137 | Guido Cavalcanti|.

244. Poi ch' alle liete vostre amate rive
(BONACCORSO DA MONTEMAGNO)
VILLAR., III. 264 — CARD. C. 434 — Lir. a

VILLAR., III, 264 — CARD., C., 434 — Lir. ant., 761 — Lir. Le M., 95.

245. Poi ch' al mondo servir ti se' rimasa (DOMENICO CAVALCA)
CRESC., III, 142 — Lir. ant., 483.

- 246. Poi ch' amor di quegli occhi il lume spento (GIROLAMO BENIVIENI)
  GOBBI, 195.
- 247. Poi ch' amor vuol, tempo non è nè fia (FRANCO SACCHETTI) CARD., C. e B., 244.

248. Poi ch' a quest' occhi il gentil lume piacque (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

Gobbi, 105 — Villar., III, 267 — *Lir. ant.*, 763 — Pilli, 6 — Card., *C.*, 436 — *Lir. Le M.*, 96.

249. Poich' a voi piacie, amore
(ANON.)

VAT. D' A., n. 177 (II, 343) — VAT. 2, 169.

- 250. Poiche a croce l'uom porta la 'nsegna (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 174 Lir. ant., 477.
- 251. Poi che a Saturno Jove succedette

  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 89.
- 252. Poi che dalla gran rabbia se' disciolto (ANON.)
  TR., II, 122.
- 253. Poi che dall'alber dov' era l'altezza (ANON.)
  Giorn. stor., VI, 229.
- 254. Poi che da ti me conven partir via (ANON.)

  Giorn. stor., IV, 40.
- 255. Poi che de l'alegreçça e del dilecto (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 265, n. 531.
- 256. Poi che d' è piaciuto, amor, ch' io sia

VILLAR., II, 229 — BETT., 173 — CHIG. L. VIII. 305, p. 140, n. 196 — VAT. 3214 (Pelaez), 116 — CIAMPI 1, 128; 2, 201 — FANF., 289.

257. Poi che de ti, fançola, m'innamorai (ANON.)

Giorn. stor., IV. 37.

258. Poi che di doglia cuor convien ch' io porti (GUIDO CAVALCANTI)

GIUNTA, 64 r. — OCCHI, 197 — VALER., II, 276 — VILLAR., I. 175 — N. 1, II. 47 — BETT., 139 — N. 2, I, 281 — CHIG. L. VIII. 305, p. 22, n. 220 — VAT. 3214 (Pelaez), 125 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 157 — Lir. ant., 252 — Lir. Le M., 32 — P. ERCOLE, Livorno, Vigo, 1885, p. 373.

- 259. Poi che disdice non se di linguaggio (CECCO GUALFREDUCCI)
  ALLACCI, 261.
- 260. Poi che facto ave' lamento (ANON.)
  - G. MAZZATINTI, Giorn, di filol. romana, III. 99 G. MAZZATINTI, Propugn., N. S., vol. II, p. 168.
- 261. Poi che fallita m' è vostra piacenza (SER PACE NOTAIO)

  VALER., II, 401 -- VILLAR., III, 351 -- PALAT. 418.
  p. 173, n. 180.
- 262. Poi ch'egli è chiuso sotto si gran nome (FRANCESCO DA BARBERINO)
  FIACCHI, 69.
- 263. Poi che guarito son de le mascelle (RUSTICO DI FILIPPO)
  VAT. D' A., n. 924 (v, 228).
- 264. Poi che la morte no perdona
  (ANON.)

  Arch. glott. it., II, 1870 (Lagomagg.), 270.

[P 265-273]

265. Poi che la ria fortuna à pur voluto

Giorn. stor., 111, 230.

- 266. Poi che 'l benigno ciel per adornarte (TRACOLO DA RIMINI)

  CRESC., III, 285 Lir. ant., 830.
- 267. Poi che 'l corso del cielo e la fortuna (ANON.)

  Giorn. stor., XL, 83.
- 268. Poi che 'l ferro la calamita saggia (MONTE ANDREA) VAT. D' A., n. 903 (v, 207).
- 269. Poi che lo nostro segnor

  (ANON.)

  Arch. stor. ital., app. n. 18 al vol. iv, p. 30 Arch.

  glott. ital., ii, 1876 (Lagomagg.), 223 Mon., Crest.

  (1897), 441.
- 270. Poi che 'l pianeto vi dà fe' certana (GHERARDUCCIO GARISENDI)

  Tasso, 115 Casan. d. v. 5 (Pelaez), 128 P. bologn. (Casini), p. 144, n. 87 [Bernando da Bologna].
- 271. Poi che l'uccel di Jove concedette

  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 88.
- 272. Poi che mia voglia varca
  (PANNUCCIO DEL BAGNO)
  VALER., 1, 365 VILLAR., 1, 501 Lir. ant., 86.
- 273. Poi che nneranza sento assai d'amore (ANON.)
  VAT. 3214 (Pelaez), n. 201.

- 274. Poi che non fuggi lo fuoco ben ardi (DOMENICO CAVALCA) FIACCHI, 81.
- 275. Poi che pelata e rocta n' a la schiena (ANON.)
  Сніс. L. viii. 305, р. 197, п. 330.
- 276. Poi che pietate in tutto m'abbandona (VENTURA MONACI)

  E. Monaci (Bologna, 1879), 20 Casan. d. v. 5 (Pelaez), 189:
- 277. Poi che quel dolcie aspetto abbandonai (CECCO NUCCOLI)

  ALLACCI, 217 Lir. ant., 686.
- 278. Poi che saziar non posso gli occhi miei
  (CINO DA PISTOIA)

  MONF., c. 39 | Dante Alighieri| Giunta, 15 | id. | —
  Occhi, 28 | id. | Mazz., 11, 295 | id. | Villar., 11.

  40 | id. | Bett., 30 | id. | Lir. ant., 367 | id. |
  Tasso, 25 | Cino da Pistoia | Ciampi 1, 123 | id. |;
  2, 196 | id. | Villar., 246 | id. | Lir. Le M., 83
  | id. | Lir. ant., 444 | id. | Card., C., 57 | id. |
  Fanf., 279 | id. |.
- 279. Poi che se' fatto frate, caro amico
  (JACOPONE DA TODI)

  VILLAR., III, 182 [Domenico Cavalca] Bini. 77

  [Jacopone da Todi].
- 280. Poi che sguardando, il cor feriste in tanto (DANTE ALIGHIERI)

  Lir. Le M., 57.
- 281. Poi ch' è sì doloroso (ANON.) VAT. D'A., n. 130 (II, 121) — VAT. 2, 116.

282. Poi ch'è si vergognoso (AMOROZZO DA FIRENZE)

Valer., II, 79 [Amorozzo da Firenze] — VILLAR., I, 304 [id.] — Vat. D'A., 174 (II, 331) [Carnino Ghiberti] — Palat. 418, p. 98, n. 81.

283. Poi che soggiorni il mare e terra lassi (JACOPO GHINI)

LAMI, Catal. dei mss. Riccard., 209.

284. Poi che t'allontanasti, o donna mia, (ANON.)

Giorn. stor., IV, 41.

285. Poi che ti piace amore (FEDERIGO II)

GIUNTA, 114 — CRESC.. 24 — OCCHI, 328 — VALER., 1, 54 — N. 1, 48 — N. 2, 20 — CHIG. L. VIII. 305, 228, p. 151 — PALAT. 418, p. 66, n. 50 — Mon., Crest., 72 — VAT. 3214 (Pelaez), 8 — Lir. ant., 23 — Lir. Le M., 3.

286. Poi che traesti in fino al ferro l'arco (GUIDO ORLANDI) Vat. 3214 (Pelaez), n. 144 — C. Del Balzo, i, 100.

287. Poi che vi piace ch' io deggia contare
(ANON.)
CHIG. L. VIII. 305, p. 211, n. 371 — Mon., Crest.
(1897), 225 — Giorn. stor., II, 124.

288. Poi che vi piace ch'io deggia treguare (SCHIATTA PALLAVILLANI)

VAT. D'A., n. 655 (IV, 352).

289. Poi che vi piace ch'io mostri allegranza (RUSTICO DI FILIPPO)

Tr., 1, 180 — N. 2, 1, 487 — Vat. D'A., n. 833 (v. 136) — Mon., Crest. (1897), p. 247.

290. Poi che volgete e rivolgete faccia (LAMBERTUCCIO FRESCOBALDI)

Vat. D'A., n. 895 (v, 199) — Mon., Crest. (1897), 269.

291. Poi ch'io fui, Dante, da 'l natal mio sito (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 134 — OCCHI, 340 — VILLAR., II. 213 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 66 — PILLI, 41 — TASSO, 79 — CIAMPI 1, 97; 2, 151 — CARD., C., 108 — FANF., 205 — C. DEL BALZO, I, 130.

292. Poi ch' io non trovo chi meco ragioni (DANTE ALIGHIERI)

VILLAR., IV, 313 — CARD., C., 102 — FIACCHI, 10 — BETT., 106 — Lir. ant., 363 — PILLI, 110 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 67 — VAT. 3214 (Pelaez), 176 — Lir. Le M., 70 — C. Del Balzo, I, 128 — CIAMPI 1, p. 112 [Cino da Pistoia]; 2, p. 176 — FANF., 249 [id.].

293. Poi ch'io partio, amorosa
(ANON.)
VAT. D'A., n. 299 (III, 328) — VAT. 2, 283.

294. Poich' io penso di soffrire (GUIDO CAVALCANTI)

VALER., II, 325 — VILLAR., I, 216 — Lir. ant., 272.

295. Poi ch' io son sotto vostra signoria (MONTE ANDREA) VAT. D'A., n. 608 (IV, 299).

296. Poi ch' io son tutto a la giu[ris]dizione (PACINO ANGIOLIERI)
VAT. D'A., n. 796 (IV, 99).

297. Poi' contra voglia dir pena convene
(PANNUCCIO DEL BAGNO)

VALER., I, 345 — VILLAR., I, 487 — LAUR. RED. 9
(Casini), p. 234, n. 92.

- 298. Poi dal maestro Guitton l'arte tenete (GIROLAMO TERRAMAGNINO)

  CRESC., III, 57 VALER., II, 53 VILLAR., I, 384.
- 299. Poi' dell' alte opre tutte compimento (UBALDO DI MARCO)
  VALER., II, 6 VILLAR., I, 545.
- 300. Poi' dio creò Adamo (BINDO BONICHI)
  CORAZZ., 272.
- 301. Poi' di tutte bontà ben se' dispari

  (ANON.)

  VAT. D' A. (v, 84) Mon., Crest. (1897), p. 308.
- 302. Poi' il nome ch' ai ti fa il coraggio altero (BELINDOTE PALLAMIDESSE)
  CHERRIER (1859), III, 319 Propugn., I, 596 VAT. D' A., n. 699 (IV, 399).
- 303. Poi' l'amor vuol ch' io dica
  (NERI POPONI)
  VAT. D'A., n. 97 (1, 511) VAT. 2, 89.
- 304. Poi' la noiosa erranza m' ha sorpriso (INGHILFREDI SICULO)
  VALER., I, 146.
- 305. Poi le piace, ch' avanzi suo valore
  (RINALDO D' AQUINO)
  VALER., I, 214 VILLAR., I, 523 VAT. D' A., n. 29
  (I, 80) PALAT. 418, p. 64, n. 47 *Lir. ant.*, 99.
- 306. Poi' la comune de la gente suona (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 205, n. 352.

307. Poi' male tutto è nulla in ver peccato (GUITTONE D'AREZZO)

BART., Crest., 129 — LAUR. RED. 9 (Casini), p. 26.

Bart., Crest., 129 — Laur. Red. 9 (Casini), p. 26, n. 7.

308. Poi' non mi punge più d'amor l'ortica (ONESTO DA BOLOGNA)

Valer., II, 141 — Villar., II, 369 — Chig. L. VIII. 305, p. 191, n. 314 — *Lir. ant.*, 283 — F. Torraca (Per nozze Cassin-D'Ancona). Roma, 1893 — *P. bologn.* (Casini), p. 107, n. 60 — Vat. 3214 (Pelaez), n. 99 — Casan. d. v. 5 (Pelaez), n. 172.

309. Poi' non mi val mercè nè ben servire (GUIDO DELLE COLONNE)

Valer., I, 183 — N. 1, I, 128 — N. 2, I, 82 — VAT. D' A., I, 37 — Palat. 418, p. 88, n. 71 — *Lir. Le M.*. 11 — Vat. 3214 (Pelaez), n. 19.

- 310. Poi' non son saggio sì che 'l pregio e 'l nome (ANDREA MONTE)

  VAT. D'A., n. 767 (v. 65).
- 311. Poi' non trovi posar, cessa l'affanno (TOMMASO DELLA GAZZAIA)

  Rime di B. Bonichi. Bologna, Romagnoli, 1867.
  p. 166.
- 312. Poi' non vi piace ch' io v' ami, e ameraggio (GUITTONE D' AREZZO)

  VAT. D' A., n. 448 (IV, 125) VALER.. II. 202—Pell., 186.
- 313. Poi' non vi piace star meco a ragione (SCHIATTA PALLAVILLANI)
  VAT. D' A., n. 659 (IV, 356).

- 314. Poi' pur di servo star fermo è 'l volere (GUITTONE D'AREZZO) VAT. D'A., n. 464 (IV, 141) — VALER., II, 40 — PELL., 23.
- 315. Poi' quando fummo in su l'aprir del giorno (ANTONIO PUCCI)

  Propugn., XI, 123.
- 316. Poi quando vi tornai era imprunato (ANON.)

  Giorn. stor., vi, 227.
- 317. Poi' rotti siete a scoglio presso a riva (PIETRO FAYTINELLI) DEL PRETE. Bologna, 1874.
- 318. Poi' so ch' io fallo per troppo volere (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 599 (IV, 290).
- 319. Poi' sono innamorato, vo' servire
  (SER PACE NOTAIO)

  VALER., II, 412 VILLAR., III, 357 N. 1. II, 281
   N. 2. I, 371 PALAT. 418, p. 156, n. 134.
- 320. Poi' sono stato convitato a corte (NATUCCIO CINQUINO)
  VALER., I, 419 VILLAR., I, 470.
- 321. Poi' tanta conoscenza (PIERO DELLE VIGNE)

ALLACCI, 481 [Giacomo da Lentino] — CHIG. L. VIII. 805, p. 158, n. 236 [id.] — VALER., I, 47 [Piero delle Vigne] — N. 1, 63 [id.] — VAT. D'A., n. 37 (I, 107) [id.] — VAT. 2, 40 — PALAT. 418, p. 65, n. 49 [Jacopo Mostacci].

[P 322-329] 117

322. Poi' zonta sei al partito (ANON.)

Giorn. stor., XL, 98.

323. Poniam silenzio a tutti i gran signori (ANON.)

IV Poesie politiche del sec. XIV (Nozze Banchi-Brini). Pisa, Nistri, 1878, p. 9.

- 324. Porgati il suo valor l'avaro Crasso (BENEDETTO CINGULO)
  GOBBI, 123.
- 325. Poscia ch'amor del tutto m'ha lasciato (DANTE ALIGHIERI)

MONF., с. 34 г. — GIUNTA, 38 — ОССИІ, 75 — VILLAR., II, 91 — ВЕТТ., 72 — СНІВ. L. VIII. 305, р. 24, п. 24 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 12 — Lir. ant., 395 — Lir. Le M., 67.

326. Poscia che Dante ha tutto demostrato (ANON.)

I. ROEDIGER, *Propugn.*, N. S., vol. 1, p. 356 — C. DEL BALZO, 1, 436; II, 520.

327. Poscia che dir convienmi ciò ch' io sento (DINO FRESCOBALDI)

Valer., II, 505 — Villar., III, 377 — N. 1. II. 103 — *Lir. Le M.*, 39 — N. 2, I, 333 — Chig. L. viii. 305, p. 86, n. 77 — Vat. 3214 (Pelaez), n. 53.

- 328. Poscia che gli occhi miei la vaga vita (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV. 37.
- 329. Poscia che 'n cor l' amorosa radice (ONESTO DA BOLOGNA)
  CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 133.

330. Poscia ch' io ho perduto ogni speranza (DANTE ALIGHIERI)
CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 18.

331. Poscia ch' io veggio l'anima partita (DINO FRESCOBALDI)

Valer., II, 521 — Villar., III, 373 — N. 1, II, 107 — *Lir. Le M.*, 40 — *Lir. ant.*, 345 — N. 2, I, 337 — Chig. L. viii. 305, p. 147, n. 297.

332. Poscia ch' io vidi gli occhi di costei (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 54 — OCCHI, 124 — VILLAR., II, 199 — BETT., 163 — CHIG. L. VIII. 305, p. 110, n. 139 — VAT. 3214 (Pelaez), 100 — CASAN. d. V. 5 (Pelaez), 89 — PILLI, 26 r. — TASSO, 34 — CIAMPI 1, 66; 2, 101 — CARD., C., 24 — FANF., 129.

- 333. Posò 'l corpo in un loco meo pigliando (UBALDO DI MARCO)
  VALER., II, 58 VILLAR., I, 544.
- 334. Possa ch' i cieli a tanto mal consente (ANON.)

  Giorn. stor., XL, 70.
- 335. Posso de gli occhi miei novella dire (GUIDO CAVALCANTI)

GIUNTA, 68 — OCCHI, 204 — VALER., II, 284 — VILLAR., I, 182 — N. 1, II, 49 — BETT., 146 — N. 2, I, 283 — CHIG. L. VIII. 305, p. 18, n. 14 — *Lir. ant.*, 256 — *Lir. Le M.*, 32 — P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 368.

336. Posso eo ben dir che amor veraciemente (ANON.)
VAT. D' A. (IV, 41).

[P 337-345]

337. Posta di lauro amor fra l'aureo crine (CINO DA PISTOIA)
TASSO, 135.

338. Posto m'avea 'n cuor veracemente (ANON.)

Сніє. L. VIII. 305, p. 263, n. 525 — V. Tondelli (Nozze Guidi-Incontri). Bologna, Zanichelli, 1903 [Сессо Angiolieri].

339. Posto m' ho in cuor di dir ciò che m' avviene (BURCHIELLO)
ALLACCI, 185.

340. Posto mi sono in cuor di non portare (BURCHIELLO)
ALLACCI, 180.

341. Potess' io indovinar perchè sì raro (CINO DA PISTOIA)
TASSO, 162.

342. Povero pellegrin salito al monte (FRANCO SACCHETTI)

Lucca (1853) — CARD., C., 496 — CARD., C. e B., 264.

343. Povertà terrena (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 345.

344. Prega chi dorme, ch' oramai si svegli (PANNUCCIO DEL BAGNO)
VALER., I, 387 — VILLAR., I, 477 — N. 2. I. 201.

345. Pregar vo' per amore (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, 111, 206.

- 346. Prego ch' audir vi piaccia (ANON.) VAT. 3214 (Pelaez), n. 22.
- 347. Prego il nome de la vostra fonta (CAZAMONTE DA BOLOGNA)

  P. bologn. (Casini), p. 418, n. 116.
- 348. Prego il vostro saver che tanto monta (CINO DA PISTOIA)
  FANE., 428.
- 349. Pregoti, donna, che 'l perchè mi dica (NICCOLÒ SOLDANIERI)

  CRESC., III, 200 [Nicolò della Tosa] -- CARD., C. e
  B., 279 [Niccolò Soldanieri].
- 350. Pregoti per cortesia
  (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di
  Francia, III, 342.
- 351. Prendi piacere innanzi che trapassi
  (ANON.)

  M. MENGHINI, Propugn., N. S., III, 280.
- 352. Preti sbiadati con settentrione (ANDREA ORCAGNA)
  TR., II, 33.
- 353. Prima che 'l ferro arrossi i bianchi peli (ANTONIO BECCARI)
  BINI, 60 Giorn. stor., XIII, 28.
- 354. Prima che il schiffo errante a l'aspro scoglio (FILIPPO BARBARIGO)

  P. venez. (Lazzarini), 24.

[P 355-362] 121

355. Prima che io voglia romperme o spezzarme (PUCCIARELLO DA FIORENZA)

VALER., II, 219 — VILLAR., II, 351.

356. Prima resurgerà dove si asconda (ANON.)

Giorn. stor., XL, 95.

357. Primero ch' eo vidi gentile criatura
(DANTE DA MAIANO)
GIUNTA, 76 — OCCHI, 219 — VALER., II, 468 VILLAR., I, 238 — Lir. ant., 229.

358. Primieramente a dio me fazo scusa (ANON.)

Giorn. stor., IV, 53.

359. Promisi dir; dirò, gioia gioiosa (guittone d'arezzo) Vat. D'A., n. 703 (v, 1).

360. Provato ho assai madonna di ciausire (LOFFO BONAGUIDA)

GIUNTA, 106 — CRESC., III., 96 — OCCHI, 284 — VALER., II., 257 — VILLAR., III, 348 — N. 1, II. 274 — N. 2, I, 360 — *Lir. ant.*, 287 — *Lir. Le M.*, 29.

361. Provvedi saggio ad esta visione.

(DANTE DA MAIANO)

GIUNTA, 140 r. — GOBBI, 14 — OCCHI, 350 — VALER., II, 499 — VILLAR., I, 254 — Lir. ant., 238 — M. Scherillo, Atti della R. Accad. di Archeol. lett. e belle arti di Napoli, vol. XIV, P. II, p. 216 — C. Del Balzo, I, 114.

362. Pulzella, gran villania
(ANON.)
CARD., C. e B., p. 147.

363. Punsemi il fianco amor con nuovi sproni
(SENNUCCIO DEL BENE)
CORB., 64 r. — VILLAR., III, 426 — Lir. ant., 663.

364. Può bene amor di lagrime cibarmi (LORENZO SPIRITO)

Poeti per., 21 — Gobbi, 125.

365. Pur a pensare è ben gran maraviglia (GUIDO GUINIZELLI)

P. bologn. (Casini), p. 37, n. 18 — Lir. ant., 150 — FIACCHI, 22 — VALER., I, 102 — VILLAR., I, 386 — BETT., 124 — CHIG. L.-VIII. 305, p. 258, n. 509 — VAT. 3214 (Pelaez), n. 134.

366. Pur bei del vin comadre e non lo temperare (ANON.)

CARD., R., p. 79 — CARD., C. e B., p. 42 — P. bologn. (Casini), p. 175, n. 106 — ULRICH, p. 41 — MON., Crest. (1897), p. 290.

367. Puro senno e leanza
(FRATE UBERTINO D'AREZZO)
TR., I, 87 — VAT. D'A., n. 198 (II, 411).

368. Pusor via son apensao
(ANON.)

Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 308.

## Q

1. Qual beato signor, quai piagge apriche (BONACCORSO DA MOMTEMAGNO)

VILLAR., III, 265 — Lir. ant., 761 — PILLI, 32 — CARD., C., 431 — Lir. Le M., 95.

2. Qual che voi siate amico, vostro manto (DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 138 — OCCHI, 346 — VILLAR., II, 34 — *Lir. ant.*, 362 — VALER., II, 252 [Tomm. Buzzuola] — *Lir. ant.*, 193 [id.] — *P. faent.* (Zambrini), 24 [id.] — C. DEL BALZO, I, 42.

- 3. Qual cosa in questo mondo tanto greve (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 99.
- 4. Qual del mondano stato alcun si fida (PIEROZZO STROZZI)
  TR., 11, 149.
- 5. Qual diavol, vecchie, subito vi tocca (FRANCO SACCHETTI)

  CARD., C. e B., 225.
- 6. Qual dio, qual forte o natural iudicio (BARTOLOMEO ZABARELLA)

  Giorn. stor., XL.
- 7. Qual donna canterà, s' i' non cant' io (GIO. BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 90 CARD., C. e B., 159.
- 8. Qual donna nacque mai vaga ed onesta (FRANCO SACCHETTI)
  POGG., I, 334 VILLAR., IV, 193 CARD., C. e B., 246.
- 9. Qual dura sorte mia, donna acconsente (CINO DA PISTOIA)

  OCCHI, 135 VILLAR., 173 BETT., 153 Lir. ant., 430 Lir. Le M., 84 PILLI, 1 TASSO, 28 CIAMPI 1, 11; 2, 11 FANF., 3.
- 10. Quale amante fu mai sotto la luna (ANON.)
  A. SAVIOTTI, *Propugn.*, N. S., vol. v, p. 337.
- 11. Qual è che per amor s'allegri o canti (PACINO ANGIOLIERI)

  TR., I. 116 VAT. D'A., n. 187 (II. 377) MON., Crest. (1897), p. 282.

- 12. Qual è in poder d'amor e lo distringe (ANDREA MONTE)
  VAT. D'A., n. 543 (IV, 232).
- 13. Quale nocchiere vuol essere a porto

  (ANDREA MONTE)

  VAT. D'A., n. 890 (v, 194) Mon., Crest. (1897), 267.
- 14. Quale omo è in su la rota per ventura (BONAGGIUNTA URBICIANI)

  CORB., 93 CRESC., 59 OCCHI, 301 VALER.,

  I, 515 VILLAR., I, 327 N. 1, I, 200 N. 2, I,

  150 VAT. 3214 (Pelaez), 64 Lir. ant., 209 —

  Lir. Le M., 18.
- 15. Qual è senza denari e 'namorato (CECCO ANGIOLIERI)

  ALLACCI, 206 VILLAR., II, 159 Lir. ant., 682

   CHIG. L. VIII. 305, pag. 218, n. 393.
- 16. Qual esso fu lo malo cristiano (ANON.)
  CARD., C. e B., p. 48.
- 17. Qual fero volto fia già mai ch' io miri (FRANCO SACCHETTI)

  CARD., C. e B., 229.
- 18. Qual fora più a grato a te, Pescione (SIMONE PERUZZI)
  CRESC., III, 180 C. DEL BALZO, II, 200.
- 19. Qual gratia! nè credo fia già mai (JACOPO DA MONTEPULCIANO)

  Giorn. stor., III, 226.
- 20. Qual' omo dice che lo destinato

  (BUCCIO DI RANALLO)

  E. PERCOPO, IV poemetti. Bologna, 1885 Giorn.

  stor. d. lett. it., VIII, 246.

- 21. Qual' omo si diletta in troppo dire (GUITTONE D'AREZZO) GIUNTA, 94 — OCCHI, 253 — VILLAR., I, 121.
- 22. Qual' omo vede molte gioe piagiente.

  (ANON.)

  VAT. D' A. (IV, 78).
- 23. Qual' om riprende altrui spessamente
  (ABATE DI TIBOLI)

  PELLEGR., Propugn., N. S., vol. III, P. II, p. 155 —
  VAT. D' A., n. 828 (IV, 3) MON., Crest., 61.
- 24. Qualor mi mena amor dove io vi veggia
  (GIO. BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 50.
- 25. Qual Phidia nello scudo de Minerva (PELLEGRINO ZAMBECCARI)
  CRESC., III, 227.
- 26. Qual più dolce pensiero, o qual più fero (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

  VILLAR., III, 275 Lir. ant., 768 PILLI, 16 Lir. Le M., 98.
- 27. Qual Scipio, qual Cammillo e qual Marcello (LIDIO CATTI)

  Poeti rav., 12.
- 28. Qual sete voi, sì cara proferenza
  (NINA SICILIANA)

  GIUNTA, 140 CRESC., III, 84 ОССИ, 349 —

  N. 1, II, 97 Lir. Le M., 38 Lir. ant., 239 —

  N. 2, I, 329 RANIERI AIAZZI, Dante da M. Firenze, 1890, in 8.

29. Qual son le cose vostre ch' io vi tolgo (CINO DA PISTOIA)

ALLACCI, 278 — OCCHI, 181 — VILLAR., II, 223 — CHIG. L. VIII. 305, p. 130, n. 168 — TASSO, 89 — CIAMPI, 1, 113; 2, 179 e 269 — CARD., C., 8 — FANF., 254 — VAT. 3214 (Pelaez), n. 113 — CASAN. d. v. 5. (Pelaez), n. 116 — P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 358.

- 30. Qualunque ben si fa naturalmente (CECCO ANGIOLIERI)
  ÀLLACCI, 211 VILLAR., II, 161 Lir. ant., 683.
- 31. Qualunque bona donna hae amadore (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., n. 467 (IV, 144) VALER., II, 42 PELL., 26.
- 32. Qualunque donna ha pregio di beltate (CHIARO DAVANZATI)

  Tr., I, 156 VAT. D'A. (IV, 38).
- 33. Qualunque fugge, amor, o Malatesta,
  (ROBERTO DE' ROSSI)

  Sonetti di ignoto autore tolti da un cod. del
  sec. XIV [ed. B. Gamba]. Venezia, Alvisopoli, 1831.
- 34. Qualunque giorno non veggio 'l mi' amore (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 237, n. 449.
- 35. Qualunque m' adimanda per amore (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 350 (IV, 25).
- 36. Qualunque om vol purgar le so peccata Vedi: Qual uomo vuol purgar.
- 37. Qualunqu' è quelli ch'ama pregio e onore (MINOTTO DA COLLE)
  Tr., 1, 142 VAT, D'A., n. 862 (v, 165).

38. Qualunque vuol saper fare un sonetto (PIERACCIO TEDALDI)

Corb., 96 — Cresc., III, 126 — Mazz., I, 251 Villar., III, 387 — *Lir. ant.*, 427 — Card., *C.*, 196.

39. Qual uom di donna fusse canoscente (ANON.)

Propugnatore, xv, 339.

40. Qual uomo altrui riprende spessamente (ANON.)
CHIG. L. VIII. 305, p. 202, n. 344.

41. Qual uomo vuol purgar le sue peccata.
(ANON.)

CHIG. L. VIII. 305, p. 241, n. 459 [anon.] — ALLACCI, 214 [Cecco Angiolieri] — VILLAR., II, 163 [id.] — Lir. ant., 684 [id.].

- 42. Quand' è contrado il tempo e la stagione (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 211 (III, 32).
- 43. Quand'è l'uom combattuto da diletto (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 168 Lir. ant., 473.
- 44. Quand' io mi vo' ridurre ala ragione
  (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D'A. (v, 266) SALVADORI, p. 103 [Cavalcanti Guido].
- 45. Quand' io pur veggio che sen vola il sole (ANON.)

  GIUNTA, p. 118.
- 46. Quand' i' solev' udir ch' un fiorentino (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 217, n. 388.

- 47. Quando a diritto si volge la chiave (DAVINO CASTELLANI)

  Giorn. stor., IV, 414.
- 48. Quando alcun ben te vem a mam

  (ANON.)

  Arch. glott. ital., II, 1876 (Lagomagg.), 202.
- 49. Quando amor gli occhi rilucenti e belli (CINO DA PISTOIA)

  GOBBI, 36 -- OCCHI, 137 VILLAR., II, 256 BETT, 178 Lir. ant., 447 Lir. Le M., 82 PILLI, 3 TASSO, 17 CIAMPI 1, 15; 2, 18 CARD., C., 41 FANF., 12.
- 50. Quando appariscon più chiare le stelle (ANDREA ORCAGNA)

  ALLACCI, 170 [Burchiello] Tr., II, 29 [Andrea Orcagna].
- 51. Quando appar l'aulente fiore
  (BONAGGIUNTA URBICIANI)

  VAT. D'A., n. 119 (II, 86) VAT. 2, 108, Rimat.

  Lucch. (Parducci), p. 26.
- 52. Quando a un pudico petto amor s'accampa (NICCOLÒ DA CORREGGIO)
  BIGI (1862), 40.
- 53. Quando benigna stella (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)
  TR., II, 220.
- 54. Quando ben penso al picciolino spazio
  (CINO DA PISTOIA)
  OCCHI, 167 VILLAR., 210 CASAN. d. v. 5 (Pelaez),
  122 PILLI, 39 TASSO, 65 CIAMPI, 1, 93; 2,
  144 FANF., 193.

- 55. Quando costei che seco il sol appare (JACOPO CORSI)

  Giorn. stor., xxvi, 395.
- 56. Quando dagli occhi de la crudel donna (RICCARDO DEGLI ALBIZZI)
  CRESC., III, 168.
- 57. Quando dall' alto ci è dato speranza (FILIPPO BRUNELLESCHI)
  C. Del Balzo, III, 283.
- 58. Quando de l'oriente i raggi divi (FILIPPO BARBARIGO)

  P. venez. (Lazzarini), 30.
- 59. Quando di cosa l'uomo ha disianza (GIOVANNI MAROTOLO)

  VALER., II, 90 VILLAR., II, 398 N. 2, 1, 238.
- 60. Quando di morte mi convien trar vita

  (GUIDO CAVALCANTI)

  GIUNTA, 69 r. ОССНІ, 207 VALER., II, 287

  VILLAR., I, 184 ВЕТТ.. 148 СНІБ. L. VIII. 305, pag. 23, n. 23 CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 158 Lir. ant., 257 P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885. p. 402.
- 61. Quando dio messer Messerin fece
  (RUSTICO DI FILIPPO)

  TR., I, 225 Riv. crit., IV. 2 (febbr. 1887) VAT.

  D' A., n. 856 (v. 159) ULRICH, 90 MON.. Crest.
  (1897), p. 250 T. CASINI, N. Ant., CIX. 486.
- 62. Quando egli apre la bocca de la tomba (RUSTICO DI FILIPPO)
  VAT. D'A., n. 920 (v. 224).

- 63. Quando e me son ben apens[a]o
  (ANON.)

  Arch. glott. it., x, 1886-88 (Parodi), 125.
- 64. Quando e penso in ano novo
  (ANON.)

  Arch. glott. it., 11, 1876 (Lagomagg.), 255.
- 65. Quando fiore e foglia la rama
  (BALDO DA PASSIGNANO)

  TR., I, 106 VAT. D'A., n. 274 (III, 216) Mon.,

  Crest., p. 97.
- 66. Quando Firenze alcuna cosa monta
  (ANT. PUCCI)

  ALLACCI, 64 VILLAR., III, 297 Lir. Le M., 160
   CARD., C., 474.
- 67. Quando gli usignoli e gli altri augelli (MEGLIORE DEGLI ABATI)

  Tr., 1, 145 N. 2, 1, 216 VAT. D'A. (IV, 22).
- 68. Quando il consiglio degli augei si tenne (DANTE ALIGHIERI)

  Occhi, 89 Villar., II, 44 Bett., 84 Lir. ant., 369 G. Carducci, Opere, viii, 25 S. Concato, Propugn., V. S., vol. xx (1887).
- 69. Quando il fanciul da piccolo scioccheggia (ANT. PUCCI) Giorn. stor., 1, 288.
- 70. Quando il pensier che la mia mente pasce (NICCOLO DA CORREGGIO)

  Giorn. stor., XXII, 107.
- 71. Quando il piacer che 'l desïato bene (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

  GOBBI, 106 VILLAR., III, 271 Lir. ant., 766 Lir. Le M., 97.

- 72. Quando i mezzan diventano tiranni (BINDO BONICHI)
  TR., II, 63.
- 73. Quando io ben penso al mio misero stato (ALEARDO DA PEDEMONTE)

  Giorn. stor., XL, 92.
- 74. Quando io guardo lo mio signore
  (ANON.)

  GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna.
  1891.
- 75. Quando io pur veggio, che sen vola il sole (CINO DA PISTOIA)

  OCCHI, 152 VILLAR., II, 260 BETT., 180 Lir.

  ant., 448 PILLI, 12 r. CIAMPI 1, 35; 2, 53 CARD., C., 44 FANF., 59.
- 76. Quando io te vidi ferire

  (ANON.)

  GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna.
  1891.
- 77. Quando i potenti e ricchi veneziani (ANTONIO CAMMELLI)

  Giorn. stor., 1x, 224.
- 78. Quando la donna ha 'n esto o 'n altro lato (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., n. 423 (IV, 99) Giorn. stor., XXVI, 154

   VALER., II, 194 PELL., 170.
- 79. Quando la follia segnoreggia tanto (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 256, n. 530.
- 80. Quando la ladra vole

  (ANON.)

  Pellegr., Propugn., N. S., III. 172.

[Q 81-89]

- 81. Quando la luna e la stella dïana (FOLGORE DA S. GEMINIANO)

  ALLACCI, 333 VALER., II, 187 N. 1. II, 260 Lir. ant., 173 N. 2, I, 345.
- 82. Quando l'amore il su'servo partito
  (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D'A., v, 292 SALVADORI, p. 115 [G. Cavalcanti] CASINI, MORPURGO E ZENATTI (Nozze Torraca-Zelli). Bologna, Zanichelli, 1884.
- 83. Quando l'amor tempesta (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 225 (III, 70).
- 84. Quando l'anima trista e 'l corpo e 'l core (CINO DA PISTOIA)
  CARD., C., 90.
- 85. Quando la notte abbraccia con fosc' ale (DANTE ALIGHIERI)
  BETT., 111 Lir ant., 425.
- 86. Quando la primavera

  (ANON.)

  VAT. D'A., n. 101 (II, 1) VAT. 2, 93 Mon., Crest.,
  p. 99 Giorn. stor., I, 92.
- 87. Quando l'arciere avvisa suo guardare (CHIARO DAVANZATI)
  VAT. D'A., n. 674 (IV. 371).
- 88. Quando l'aria comincia a farsi bruna (ANON.)
  TR., H, 165.
- 89. Quando l'aria rischiara e rinserena

  BONDIE DIETAIUTI)

  MASSI, 21 N. 2, 1, 200 VAT. D'A., n. 401 (IV, 77).

[Q 90-98] 133

90. Quando la tigra va in alcuna parte (ANON.)

Mon., Crest. (1897), p. 316 — G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 721.

- 91. Quando la voglia segnoreggia tanto (folgore da s. geminiano)

  Allacci, 331 Valer., ii, 185.
- 92. Quando la volpe de fame è sopressa (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 720.
- 93. Quando l'esca del vostro inclito core
  (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)
  VILLAR., III, 263 Lir. ant.. 760 Pilli, 9 r. —
  Lir. Le M.. 95.
- 94. Quando 'l nimico non può tanto fare (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 169 Lir. ant., 474.
- 95. Quando lo corvo li figlioli vede
  (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 724.
- 96. Quando lo riccio sente la stagione (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 720.
- 97. Quándo lo sole nell'oriente spieghi (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 129.
- 98. Quando lo vento pelegar

  (ANON.)

  Arch. ylott. it., 11, 1876 (Lagomagg.), 249.

- 99. Quando 'l pianeta occidental da sera
  (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)
  VILLAR., III, 260 Lir. ant., 758 PILLI, 9 —
  Lir. Le M., 94.
- 100. Quando 'l turbato volto al bel Pallante (BERNARDO DA CANATRO)

  C. Del Balzo, II, 74 L. Frati e C. Ricci, Il sepolcro di Dante. Bologna, 1889, p. 14 C. Ricci, L'ultimo rifugio di D. A. Milano, 1891, p. 265.
- 101. Quando 'l Zeppa entra 'n santo, usa di dire (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 235, n. 442.
- 102. Quando m' è detto, o nobil Gambacorta (FRANCO SACCHETTI)

  POGG., I, 313 VILLAR., IV, 181 Lir. Le M., 116

   Lir. ant., 782 CARD., C., 552.
- 103. Quando me resobe la pietate (BUCCIO DI RANALLO)

  Giorn. stor., VIII, 245.
- 104. Quando mia' donn' esce la man del letto (CECCO ANGIOLIERI)

  MON., Crest. (1897), p. 515 CHIG. L. VIII. 305, p. 221, n. 402 Giorn. stor., II, 217 [anon.].
- 105. Quando mi membra, lassa (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 207 (III, 21).
- 106. Quando misero avvien ch' io spesso mira 'CINO DA PISTOIA) TASSO, 80.
- 107. Quando mi venne la mala novella (ANON.)

  Giorn. stor., 11, 282.

- 108. Quand' omo acquista d' amor nulla cosa (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 596 (IV. 287).
- 109. Quando Ner Picciolin tornò di Francia (CECCO ANGIOLIERI) MON., Crest. (1897), 518 -- CHIG. L. VIII. 305, p. 230, n. 429.
- 110. Quando omo ve raxon manca
  (ANON.)

  Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 223.
- 111. Quando penso a la vertù d'amore (ANON.)

  CHIG. L. VIII. 305, p. 262, n. 520.
- 112. Quando posso sperar che mai conforme (GIO. BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 37.
- 113. Quando potrò io dir: dolce mio dio
  (CINO DA PISTOIA)

  ALLACCI, 262 OCCHI, 160 VILLAR., II, 267 —
  BETT., 181 CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 84 Lir.
  ant., 449 PILLI, 33 TASSO, 66 CIAMPI 1, 79;
  2, 124 CARD., C., 80 FANF., 159.
- 114. Quando raccolgo i pensier lenti e sparsi (LEONARDO DA PRATO)
  ALLACCI, 403.
- 115. Quando redire al nido fu disditto (CECCO DI MELETTO DE' ROSSI)

  Giorn. stor., xx, 181.
- 116. Quando riguardo me' vie più che vetro (GIO. BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 41.

- 117. Quando rimembro, che il sole ha volto (FRANCO SACCHETTI)

  VILLAR., IV, 185 Lir. Le M., 117 Lir. ant., 783.
- 118. Quando Roma non era in tanto caro (LODOVICO DELLA VERNACCIA)
  CRESC., III, 13 VALER., I, 18.
- 119. Quando salir fuor d'oriente suole (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)
  TR., II, 223 CARD., C., 439.
- 120. Quando s'atterra il misero naufrago (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 163.
- 121. Quando senti la (e)vidente morte (ANDREA ORCAGNA)
  TR., II, 34.
- 122. Quando ser Pepo vede alcuna potta (RUSTICO DI FILIPPO)
  VAT. D'A., n. 919 (v, 223).
- 123. Quando sono 'n questa cittade

  (ANON.)

  VOLPI, Poesie pop. ital. sec. XV. Verona, 1891, p. 16.
- 124. Quando sotterra sarà il corpo lasso

  (ANON.)

  A SAVIOTTI, *Propugn.*, N. S., vol. v, p. 338.
- 125. Quando specchiate, donna, il vostro viso (GUIDO NOVELLO DA POLENTA)

  MONE., 48 [Nuccio Piacenti] C. Ricci, L'ultimo rifugio di D. A. Milano, 1891, p. 385.

[Q 126-132]

126. Quando t'allegri, o uomo d'altura (JACOPONE DA TODI)

Lir. ant., 328 — Bini, 76 — E. Percopo (Propugn., V. S., XVII-XIX), p. 211 — G. Mazzatinti, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III — G. Poggi, Or San Michele. Firenze, 1895, p. 68 — A. F. Pavanello, Dei codd. ferrar. 307 e 409. Ferrara, 1895 — Gabotto e Orsi, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891 — P. Accame, Atti d. Soc. Ligure, Sez. II, vol. 19, p. 547.

127. Quando tu e iniuriao (ANON.)

Arch. glott. it., 11, 1876 (Lagomagg.), p. 239.

128. Quando udio stassera la partita
(ANON.)

Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 86.

129. Quando un bom paire a so fior (ANON.)

Arch. glott. ital., 11, 1876 (Lagomagg.), p. 211.

130. Quando valore e senno d'uom si mostra (PANNUCCIO DEL BAGNO)
VALER., I, 382 — VILLAR., I, 474.

131. Quando veggio la rivera (BONAGGIUNTA URBICIANI)

Valer., I, 477 — Villar., I, 340 — Vat. D'A., n. 120 (II, 89) — Vat. 2, 109 — Chig. L. viii. 305, p. 117, n. 150 — Palat. 418, p. 69, n. 53 — Lir. ant., 199 — Mon., Crest. (1897), p. 305 — Rimat. Lucch. (Parducci), p. 28.

132. Quando veggio rinverdire (GIACOMINO PUGLIESE)

VALER., I, 243 — VILLAR., I, 380 — VAT. D'A., n. 61 (I, 398) — VAT. 2, 60 — MON., Crest., 88 — Lir. ant., 158.

- 133. Quando veggo levarsi e spander l'ale (RICCIARDO CO. DI BATTIFOLLE)

  Giorn. Arc., 1, 376.
- 134. Quand' uomo ha un bon amico leale (GIACOMO DA LENTINO)
  VALER., I, 307 Lir. ant., 72.
- 135. Quant' aggio ingegno e forza in veritade (PANNUCCIO DEL BAGNO)
  VALER., I, 381 VILLAR., I, 479.
- 136. Quante fiate indietro mi rimiro
  M'accorgo e veggio ch'io ho trapassato
  (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 29.
- 137. Quante fiate indietro mi rimiro E veggio l'ore e i giorni e i mesi e gli anni (GIOVANNI BOCCACCIO) VILLAR., IV, 46.
- 138. Quante fïate per ventura il loco (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 19 Lir. ant., 733 Lir. Le M., 106.
- 139. Quante leggiadre fogge trovan quelle (SER GIOVANNI FIORENTINO)

  TR., II, 329 CARD., C. e B., 196.
- 140. Quant'è maggior l'onor, lo stato e 'l bene (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 182.
- 141. Quanta nel meo lamentar sento dogla (DINO FRESCOBALDI)
  VAT. 3214 (Pelaez), n. 52.
- 142. Quant' è perfetto il ben, tanto più vale (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 178.

[Q 143-152] 139

143. Quante volte, madonna, ho già provato (BERNARDO DA MONTALCINO)
CRESC., III, 298.

- 144. Quant' ha nel mondo figure di carne (MONTE ANDREA)
  VAT. D' A., n. 653 (IV. 350).
- 145. Quant' io più dico più ò talento dire (GUITTONE D'AREZZO)
  VAT. D'A., n. 438 (IV, 114).
- 146. Quant' io più miro e miro nel tuo fatto (UBERTINO GIOV. DEL BIANCO)
  VAT. D' A., n. 810 (v, 113).
- 147. Quant' io più penso, il pensier più m' incende (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 214 (III, 39).
- 148. Quant' io verso l'amor più m' umilio (RUSTICO DI FILIPPO)
  VAT. D' A., n. 840 (v. 143).
- 149. Quanti più sono li doni d'amore (GIOVANNI MAROTOLO)
  VALER., II, 93 VILLAR., II, 400.
- 150. Quanti polli è nel pollaio (ANON.)
  CARD., C. e B., p. 342.
- 151. Quanto ch' è da mia parte (CHIARO DAVANZATI)
  VAT. D' A., n. 233 (III, 99).
- 152. Quanto è grande la tua carità (LORENZO BENCI)
  CRESC., III, 256.

- 153. Quanto ingrato tu se', car mio signore (ANON.)

  Giorn. stor., xxx, 47.
- 154. Quanto la vita mia si meni amara (ANDREA ORCAGNA)
  TR., II, 26 CARD., C., 443.
- 155. Quanto mi posso, amor, di te dolere (NICCOLÒ SOLDANIERI)
  CARD., C. e B., 281.
- 156. Quanto più amor la strada m'assicura (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 139.

C. e B., 97 [id].

- 157. Quanto più fiso miro

  (CINO DA PISTOIA)

  MONF., c. 40 GIUNTA, 57 r. OCCHI, 131 VILLAR., II, 250 BETT., 177 Lir. ant., 446 —

  PILLI, 30 TASSO, 47 CIAMPI 1, 73; 2, 113 —

  CARD., C., 57 FANF., 146 FRESCOBALDI MATTEO,

  Ballate. Firenze, 1844 [M. Frescobaldi] CARD.,
- 158. Quanto più mi destrugge il meo pensiero (GUITTONE D'AREZZO)

  GIUNTA, 96 г. GOBBI, 8 Оссии, 257 VILLAR., 1, 127 N. 1, 1, 219 N. 2, 1, 165 Lir. ant., 185 Lir. Le M., 21.
- 159. Quanto più mi disdegni più mi piaci
  (GIANNI ALFANI)

  FIACCHI, 43 VALER., II, 425 VILLAR., II, 338

   N. 1, II, 69 N. 2, I, 306 CHIG. L. VIII. 305,
  p. 114, n. 144 Lir. ant., 189 Lir. Le M., 34.
- 160. Quanto più miro e guato nel tu stato (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 249, n. 484.

161. Quanto più penso di fuggir amore (ANON.)

A. Saviotti, Propugn., N. S., vol. v, 342.

- 162. Quanto ti debbo, Cristo, voler bene (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 176.
- 163. Quanto ti piace, amor, m' affanna e tira (MINO DEL PAVESAJO)

  VALER., II, 385 VILLAR., II, 404 N. 2, I. 370.
- 164. Quanto tua passion mi fusse amara (ANON.)

  Giorn. stor., IV, 191.
- 165. Quantunque bello sia lo porcelletto (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 723.
- 166. Quantunque il capo oppresso di Tifeo (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 138.
- 167. Quantunque l'uom combatta in questa vita (DOMENICO CAVALCA)

  VILLAR., III, 171 Lir. Le M., 78 Lir. ant., 475

   CARD., C., 194.
- 168. Quantunque sia dinanzi a gli occhi tolta (ANTONIO DA SIENA)
  CRESC., 178.
- 169. Quantunque volte, lasso, mi rimembra (DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 10 — OCCHI, 19 — MAZZ., II, 42 — VILLAR., II, 55 — BETT., 21 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 25 — Lir. ant., 376 — O. T., Melodie dantesche. Milano, Ricordi, s. a, p. 8 — Lir. Le M., 56 — V. Rossi. Bologna, 1886, p. 179.

170. Quanvisde che le scriture
(ANON.)

Arch. glott. ital., II, 1876 (Lagomagg.), 251.

171. Quaresima, mi prometesti che....
(ANDREA MICHIELI)
Giorn. stor., xxvi, 63.

172. Quaresima tu sai ti protestai (ANDREA MICHIELI)

Giorn. stor., xxvi, 63.

173. Quasi ogni greco per comun

(ANON.)

MON., Crest. (1897), p. 439 — BART., Crest., 68 —

Arch. glott. ital., II, 1876 (Lagomagg.), 201.

174. Quattrocentuno e mille l'an corrant (BONACCORSO PITTI)

BUONAC. PITTI, Cronica. Firenze, G. Manni, 1720, p. 67 — Prose e rime di BONACC. DA MONTEMAGNO [ed. G. B. Casotti]. Firenze, Manni, 1718, p. LVIII.

175. Quattro cosse requer

(ANON.)

Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 266.

176. Quattro omin son dipinti nella rota (PAOLO LANFRANCHI)

Riv. Sarda. Cagliari, 1875, 1, 391.

177. Que farai Pier da Morone *Vedi*: Che farai.

178. Quei che son con vertù congionti e misti (ANDREA MALAVOLTI)
ALLACCI, 7 — VILLAR., IV, 284.

- 179. Quel cerchio che se gira per lo mondo (LAMBERTO DI M. FRANCESCO)
  ALLACCI, 400.
- 180. Quel che distinse 'l mondo in tre parte (FAZIO DEGLI UBERTI)
  SART., 11.
- 181. Quel che già mi rincrebbe ora mi piace (FRANCESCO VANNOZZO)

  Bull. Ist. stor. it., n. 24, p. 152.
- 182. Quel che 'l ciel mi dà per sorte (GIROL. CORSI RAMOS)

  Giorn. stor., xv, 195.
- 183. Quel che l'ingegno suo volse mostrare (GIROL. CORSI RAMOS)

  Giorn. stor., xv, 194.
- 184. Quel che non voglio cerco di volere (JACOPO CORSI)

  Giorn. stor., XXVI, 396.
- 185. Quel che per lo canal perde la mescola (ONESTO DA BOLOGNA)

  ALLACCI, 396 VALER., II, 153 VILLAR., II, 368

   N. 1, I. 207 Lir. Le M., 19 N. 2, I, 156

   P. bol. (Casini), p. 114, n. 67.
- 186. Quel che più di madonna udir desiro (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)
  VILLAR., III, 267 Lir. ant., 763 PILLI, 7 Lir. Le M., 96.
- 187. Quel che s'appella per nome ser Octo (ANON.)
  PELLEGRINI, *Propugn.*, N. S., III, 163.

- 188. Quel di ch' i' non ti veggo, anima mia
  (ANON.)
  VOLPI, Poesie popol. ital. sec. XV. Verona, 1891, p. 10.
- 189. Quel dolce canto col qual già Orfeo (GIO. BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 17.
- 190. Quel dolce sonno che riposa in te (GIOVANNI BRUNO)
  GOBBI, 204.
- 191. Quella che cresce per andar sue posse (GANO DA COLLE)
  CRESC., III, 182. VILLAR., IV, 257.
- 192. Quella che in cor l'amorosa radice
  (ONESTO DA BOLOGNA)

  GIUNTA, 136 CRESC., III, 79 ОССНІ, 343 —
  VALER., II, 149 VILLAR., II, 371 N. 1, I, 299 —

  Lir. Le M., 20 N. 2, I, 157 CARD., C., 5 —

  CHIG. L. VIII. 305, p. 181, n. 288 P. bol. (Casini),
  p. 95, n. 48.
  - 193. Quella, che per aver eterno onore (ANTONIO CAMMELLI)

    Giorn. stor., IX, 228.
  - 194. Quella crudel stagion ch' a giudicare
    (ONESTO DA BOLOGNA)

    ALLACCI, 393 Оссин, 287 VALER., и, 145 —
    VILLAR., и, 367 Lir. Le M., 19 Lir. ant., 282
     P. bol. (Casini), p. 109, n. 62.
- 195. Quella di cui i' son veracemente (ANTONIO PUCCI)
  G. ARCANGELI. Prato, 1852 CARD., C., 444.

[Q 196-204] 145

196. Quella donna gentil che sempre mai (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 53 — ОССНІ, 121 — VILLAR., II, 195 — ВЕТТ., 162 — РІЦІ, 232 — СІАМРІ 1, 60; 2, 90 — FANF., 112.

- 197. Quella leggiadra donna, onde si guida (SUAVIO PARTENOPEO)

  GOBBI, 182 Lir. Le M., 214.
- 198. Quella leggiadra e lieta novellizia
  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., xiv, 35.
- 199. Quell'amorosa luce, il cui splendore (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 21.
- 200. Quella splendida fiamma, il cui fulgore (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 28.
- 201. Quella virtù, che già l'ardito Orfeo (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 120 CARD., C., 353.
- 202. Quella virtù che 'l terzo cielo infonde (FAZIO DEGLI UBERTI)
  CARD., C., 334.
- 203. Quell' è 'l signor di natural bontade (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 178.
- 204. Quelle sette arti liberali in versi (PIETRO ALIGHIERI)
  C. DEL BALZO, I, 377.

- 205. Quell' ortolan m' invitò a desinare (ANON.)

  (Fiorn. stor., VI, 229.
- 206. Quello spirto vezzòso, che nel core (GIOVANNI BOCCACCIO) VILLAR., IV. 18.
- 207. Quel Serafin che dal celeste nido (GIO. ANDREA GARISENDI)
  CRESC., III, 317.
- 208. Quel sole che nutrica il gentil fiore (ANON.)
  CARD., M. e P. (1874), 435.
- 209. Quel sottil ladro che negli occhi porti (CINO DA PISTOIA) TASSO, 48.
- 210. Quel tesoretto che la larga mano (BARTOLOMEO DA CASTEL DELLA PIEVE)
  ALLACCI, 75 CRESC., III, 171 VILLAR, IV, 237.
- 211. Quenze cantando qui me fai venire (ANON.)

  Giorn. stor., XL, 102.
- 212. Querchemo lo salvatore

  (ANON.)

  GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.
- 213. Questa ch' àl cor di pietra margarita (NICCOLÓ SOLDANIERI) CARD., C. e B., 274.

[Q 214-221]

214. Questa che 'l cuor mi accende (FRANCO SACCHETTI)

VILLAR., IV, 194 — Giorn. Arch., vol. IV, 63 — Lir. Le M., 118 — Lir. ant., 786 — CARD., C. 190 — CARD., C. e B., 240

- 215. Questa chi è mai che con parole accorte (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 166.
- 216. Questa donna ch' andar mi fa pensoso (CINO DA PISTOIA)

CHIG. L. VIII. 305, p. 140, n. 198 — VAT. 3214 (Pelaez), 151 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 94 — *Lir. Le M.*, 94 — PILLI, 2 r. — CIAMPI 1, 14: 2, 16 CARD., *C.*, 52 — FANF., 10 — V. ROSSI. Bologna, 1886, p. 93 — GIUNTA, 14 [Dante Alighieri] — Occhi, 26 [id.] — VILLAR., II, 21 [id.] — BETT., 28 [id.] — *Lir. ant.*, 355 [id.].

- 217. Questa donna gentil che sempre mai (CINO DA PISTOIA)
  VAT. 3214 (Pelaez), n. 163.
- 218. Questa è la giovinetta ch' amor guida (DANTE ALIGHIERI)
  CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 54.
- 219. Questa è usança de la capra selvaggia (ANON.)
  - G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 720.
- 220. Questa fanciulla, amor, fallami pia
  (ANON.)

  P. FERRATO. Per nozze Batticozzo-Cattaneo Tinti.
  Padova, 1872, p. 14
- 221. Questa fiera selgaggia indomit' orsa (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 164.

- 222. Questa gueltera e meraviglia nova (NUCCIO PIACENTI)

  MONF., 43.
- 223. Quest'albero amoroso ch'io vi dico (ANON.)

  Giorn. stor., vi, 227.
- 224. Questa leggiadra donna ched io sento (CINO DA PISTOIA)

  GIUNTA, 55 r. OCCHI, 126 VILLAR., II, 197 BETT., 162 PILLI, 24 r. TASSO, 41 CIAMPI 1, 62; 2, 94 CARD., C., 66 FANF., 118 CHIG. L. VIII. 305, p. 149, n. 223 [M. Rinuccino].
- 225. Questa leggiadra e singular fenice (LORENZO SPIRITO)

  Poeti per., 23 Gobbi, 128.
- 226. Quest' altissima stella che si vede (DINO FRESCOBALDI)

  VALER., II, 523 VILLAR., III, 374 CHIG. L. VIII. 305, p. 252, n. 494.
- 227. Quest' altra mi par non minor pazzia (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 159 Lir. ant., 473.
- 228. Questa misera vita aspra, terrena (SIMONE FORESTANI)
  SART., 90.
- 229. Quest' amoroso foco è si soave (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 62.
- 230. Questa nimica dell'umana turba (FRANCO SACCHETTI)
  CARD., C. e B., 265.

[Q 231-238]

231. Questa nostra speranza e nostra fede (SIMONE FORESTANI)
SART., 89.

232. Questa rosa novella (LAPO GIANNI)

SER., 16 — VALER., II, 121 — VILLAR., I, 427 — N. 1, II, 16 — *Lir. Le M.*, 74 — *Lir. ant.*, 129 — N. 2, I, 254 — CHIG. L. VIII. 305, p. 79, n. 71 — VAT. 3214 (Pelaez), n. 45.

- 233. Questa stoltizia molto a dio dispiace (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 167.
- 234. Questa tua opra excelsa ho vista e tale (TOMMASO GRAMMAT.)

  Giorn. stor., VIII, 249.
- 235. Questa zoveneta vezola al presente (ANON.)

  Giorn. di filol. romanza, IV, 204 A. GUALANDI.

  Bologna, Ramazzotti, 1885.
- 236. Quest' è la giovinetta ch'amor guida (DINO FRESCOBALDI)

CRESC., 121 — VALER., II, 517 — VILLAR., III, 371 — N. 1, II, 106 — *Lir. Le M.*. 40 — *Lir. ant.*, 315 — N. 2, I, 335 — CHIG. L. VIII. 305, p. 147, n. 216 — V. Rossi. Bologna, 1886, p. 115.

- 237. Quest' è la pietra che si va cercando

  (ANON.)

  O. ZENATTI, Propugn., N. S., vol. IV, p. 367.
- 238. Quest'è la pietra magna benedetta

  (ANON.)

  O. ZENATTI, Propugn., N. S., vol. IV, p. 396.

- 239. Questi son versi facti del mio Marte (GIO. BATT. REFRIGERIO)

  Giorn. stor., XII, 350.
- 240. Questo che veste il color sanguigno (ANTONIO PUCCI)
  C. DEL BALZO, II, 216.
- 241. Questo è lo stremo di ogni nostra possa (BALDASSARRE TACCONE)

  Giorn. stor., v, 241.
- 242. Questo libro chiamato Regimento (PIETRO JACOPO DI GENNARO)

  Giorn. stor., XI, 472.
- 243. Questo libro contien savere e scienza (BRUNETTO LATINI)
  MON., Crest. (1897), p. 507.
- 244. Questo mio nicchio s' io nol picchio (ANON.)
  CARD., C. e B., p. 61.
- 245. Questo mondo è una ruota (IL TOLOSANO) TR., III, 71.
- 246. Questo mondo è pien di vento (ANON.)
  TR., III, p. 64.
- 247. Questo saper ti fo, signor mio caro, (CECCO NUCCOLI)

  ALLACCI, 241 Lir. ant., 694.
- 248. Questo saria, amico, il mio consiglio (MONTE ANDREA)
  VAT. D' A., n. 635 (IV, 331).

[Q 249-256] 151

249. Questo scritto fe' messer Giovanni (GIOVANNI BOCCACCIO)

F. Roediger, *Propugn.*, N. S., vol. I, P. I. p. 346 — C. Del Balzo, II, 220.

- 250. Questo tempo che ognun sprezzando ir lassa (NICCOLÒ D'A CORREGGIO)
  BIGI (1862), 49.
- Questo tormento i traditor tormenta
  (MINO DI VANNI DIETAJUVE)
  L. FRATI, Miscell. Dantesca. Firenze, 1884. p. 29
  C. DEL BALZO, 1, 392.
- 252. Quilly che (sse) volglion (o) l'anyma salvare (anon.)

  Giorn, stor., IX, 397.
- 253. Quilò se diffinisce la disputation (BONVESIN DA RIVA)
  BART., Crest. (1897), 393.
- 254. Qui si ragiona che 'l maestro Cecco (GIOVANNI QUERINI)

  P. venez. (Lazzarini), 79 C. Del Balzo, 1, 354.
- 255. Qui son fermo che 'l gentil core e largo (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 812 (v, 115).
- 256. Quivi comencia l'alta Comedia (ANON.)

F. Roediger, *Propugn.*, N. S., vol. 1 (1888), P. 1. p. 356 -- C. Del Balzo (Roma, 1889-93 1, 136) II, 520.

## R

- 1. Rabbia mi morde el cor ch' o maggiur issa (CECCO NUCCOLI)
  ALLACCI, 227 Lir. ant., 689.
- 2. Radiante lumera
  (ANON.)
  G. MANCINI, Miscell. francescana, IV (1889) p. 118.
- 3. Radice ben fondata in terren saldo (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 158.
- 4. Radice e pome, fontana amorosa (MONTE ANDREA)

  Propugn., vi, 371 Vat. D'A., n. 611 (iv, 302).
- 5. Ragionando d'amore

  (GUIDO ORLANDI)

  VALER., II, 266 VILLAR., II, 365 N. 1, II, 278

   N. 2, I, 297 VAT. 3214 (Pelaez), 140 *Lir.*ant., 194.
- 6. Ragione e vedimento de' avere

  (ONESTO DA BOLOGNA)

  N. 1, 1, 211 Tr., 1, 220 Lir. Le M., 20 —

  N. 2, 1, 159 P. bologn. (Casini), p. 111, n. 64.
- 7. Rallegratevi, Muse, or giubilate (Francesco Peruzzi)
  ALLACCI, 345 VILLAR., IV, 269.
- 8. Ramo fiorito e 'l di ch' io non ti veggio (CECCO NUCCOLI)
  ALLACCI, 226 Lir. ant., 689.

9. Recordate ch' el vene la vecchiezza (ANON.)

Giorn. stor., IV, 49.

10. Re di Hierusalem et di Sicilia

(VENTURA MONACI)

E. Monaci. Bologna, 1879, p. 24 -- Casan. d. v. 5 (Pelaez), p. 180.

11. Regina del cor mio

(ANON.)

I. Della Giovanna, Miscellanea francescana, vol. II (1887), p. 179.

12. Regina eterna, se mie' preghi mai (ANDREA DA VAGLIARANA) Giorn. Arcad., v, 232.

13. Regina gloriosa, imperadrice (ASTORRE MANFREDI) BINI, 42.

14. Regina, per pietansa, virgo pia

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, ии, р. 370.

15. Regina pietosa

(ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, ш, р. 368.

16. Regina potentissima sul ciel siti exaltata (ANON.)

> Giorn. stor., vi, 214 — P. bologn. (Casini), p. 187 - Monaci, Crest. (1897), p. 451 - L. F. FÉ D'OSTIANI, Di un cod. laudario. Brescia, 1893.

17. Regina sovrana de gran pietade (ANON.)

MAZZONI, *Propugn.*, N. S., vol. II, P. II, p. 238 — G. MAZZATINTI, *Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia*, III, p. 369.

18. Re glorioso, pien d'ogni pietate
(GIACOMO DA LENTINO)
TR., I, 56 — A. BORGOGNONI, Nuova Ant., vol. LXXXIX
(1886), p. 582.

19. Reina preciosa

(MATTEO GRIFFONI)

Propugn., N. S., II, 302 — SORBELLI (1901), p. 23.

20. Rendi l'usura, e rendi il mal tolletto (ANTONIO PUCCI)
ALLACCI, 58 — VILLAR., III, 294.

21. Reperi in hoc libro casum legalem (NICCOLÒ MALPIGLI)

Giorn. stor., XXII, 329.

22. Responder vôi' a donna Frixa (ANON.)

CARD., C. e B., p. 22 [Rinaldo d'Aquino] — ULRICH, p. 43 — Mon., Crest. (1897), p. 386 — Propugn., N. S., vol. I, P. II, p. 302 — A. Tolomei. Padova, Draghi, 1894, p. 34.

- 23. Revoca l'ira tua da noi, Signore

  (ANON.)

  TR., III, 98.
- 24. Ricordavi che quando l'ebber pengno
  (ANON.)

  Bullett. dell' Istit. stor. ital., n. 24, p. 139.

25. Ricordo per chi passa in Inghilterra (GIOVANNI FRESCOBALDI)

Peruzzi, Storia del comm. e dei banchieri di Firenze. Firenze, Cellini, 1868, p. 154.

26. Ricorro alla fontana di scïenza

(M. MIGLIORE DA FIRENZE)

VILLAR., II. 340 — PALAT. 418, p. 164, n. 156 [Ser Pace notaio].

27. Riluce la virtù di quella e splende (CECCO ANGIOLIERI)

CHIG. L. VIII. 305, p. 209 - V. TONDELLI (Nozze Guidi-Incontri). Bologna, Zanichelli, 1893.

28. Rimas' è impaurito Cino e Bartolo (ANON.)

Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 91.

29. Rimembrivi oramai de 'l greve ardore (DANTE DA MAIANO)

GIUNTA, 76 — OCCHI, 213 -- VALER., II, 467 - VIL-LAR., I, 238 — *Lir. ant.*, 229.

30. Rincrescendo a me stesso omai la vita (LORENZO SPIRITO)

Poeti per., 22 — Gobbi, 126.

31. Ringrazio amore de l'avventurosa (CHIARO DAVANZATI)

VAT. D'A., n. 352 (IV, 27).

32. Riprender suolmi amor perchè non scrivo (NICCOLÒ COSMICO)
GOBBI, 154.

33. Ritengo più, che posso mio coraggio (ANON.)

VILLAR., I, 105.

- 34. Rivolgiam con umil core (JACOPO DA MONTEPULCIANO)

  Giorn. stor., XI, 192.
- 35. Rivolto avea lo zappator la terra
  (FRANCO SACCHETTI)

  CARD., C., 562 CARD., C. e B., 255 CARD.,
  M. e P. (1874), 413.
- 36. Rocca forzosa, ben aggio guardato
  (ANON.)
  TR., I, 126 [Monaldo da Sofena] VAT. D'A.
  (V, 92) [anon.].
- 37. Rosa aulente (BALDO DA PASSIGNANO)

  TR., I, 102 VAT. D'A., n. 271 (III, 207) VAT. 2, 250 Mon., Crest., p. 100.
- 38. Rosa e giglio e flore aloroso

  (DANTE DA MAIANO)

  GIUNTA, 73 r. ОССНІ, 213 VALER., II, 457 —

  VILLAR., I, 233 N. 1, II, 74 Lir. Le M., 37 —

  Lir. ant., 226 N. 2, I, 309.
- 39. Rosa fresca aulentissima
  (CIULLO D'ALCAMO)

  ALLACCI, 408 CRESC., III, 7 VALER., I, 1 —
  N. 1, 11 Lir. Le M., 1 Lir. ant., 2 N. 2, 1
   VAT. D'A., n. 54 (I, 165) VAT. 2, 52 BARTOLI,
  88 ULRICH, 46 Mon., Crest., 106 Monaci,
  Arch. paleograf. ital., vol. I, fasc. I e II (1882-1885)
   G. D'Ancona, Studi sulla lett. it. dei primi
  secoli. Ancona, 1884, p. 241.
- 40. Rosel mio caro, o cherica apostolica (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 161.

- 41. Rosel, per rimbeccarti a fronte a fronte (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 176.
- 42. Rosel, tu toccherai di molte cionte (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 175.
- 43. Roma che fu d'ogni vertute ospitio (PIER PAOLO VERGERIO)

  Propugn., N. S., I, 107.
- 44. Ruffiani et lusinghieri apportatori
  (MINO DI VANNI D'AREZZO)

  L. FRATI, Miscell. dant. Firenze, 1884, p. 24 —
  C. Del Balzo, 1, 393.
- 45. Rugge l'ungaro, stride, duole e plora

  (PANDOLDO DE' FRANCHI)

  CRESC., v, 61 DI GIOVANNI V., Della prosa volg.

  in Sicilia nei sec. XIII, XIV, XV. Firenze, 1862,
  p. 45.
  - 1. Sabato Tessa ci fu monna sera (BURCHIELLO)
    ALLACCI, 189.
  - Sabella, vita mia, quanti sospiri
     (ANON.)
     A. SAVIOTTI, Propugn., N. S., vol. v, p. 339.
  - 3. Saggio è chi ben misura
    (BINDO BONICHI)
    ALLACCI, 109 Lir. ant., 465.

- 4. Saggio è il bifolco che per tempestade (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 176.
- 5. Saggio signore in pace si governa (Franco Sacchetti)
  Pogg., I, 305 -- Villar., IV, 173.
- 6. S'agli occhi gli occhi piatà di costei (NICCOLÒ SOLDANIERI)
  CARD., C. e B., 291.
- 7. S' a la mia donna piacesse (PIETRO MORROVELLI)

  VAT. D' A., n. 176 (II, 339) Propugn., V. S., III, 103.
- 8. S' al cammin lungo, ove amor vuol ch' io vada (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 152.
- 9. S'alcuno bono exemplo ovvero dottrina (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 726.
- 10. S' alcun volesse la cason savere (GUERZO DA MONTECANTI)

  ALLACCI, 371 CRESC., III, 29 VALER., I, 124 Lir. ant., 28.
- 11. Salda è la piaga mia, nè più me dole
  (ANON.)
  A. SAVIOTTI, Propugn., N. S., vol. v, p. 344.
- 12. S' al troppo ardito e fervido disire

  (ANTONIO PIOVANO)

  ALLACCI, 41 VILLAR., IV, 276 Lir. ant., 771 —

  Lir. Le M., 122.

[S 13-20] 159

13. Salutam(o) devotamente (ANON.)

Giorn. stor., XVIII, 252 — G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 200.

14. Salute e gioia mandovi, ser Pace

(RICCO DA FIORENZA)

Valer, II, 396 — VILLAR., II, 408 — PALAT. 418, p. 172, n. 178.

15. Salute manda lo tu' buon Martini

(CECCO ANGIOLIERI)

Mon., *Crest.* (1897), 516 — Chig. L. viii. 305, p. 236, n. 447.

16. Salutemo devotamente

(ANON.)

A. F. PAVANELLO, I codici ferraresi 307 e 409. Ferrara, 1895.

17. Salva lo vescovo senato

(ANON.)

Monaci, Crest., p. 9 — A. M. Bandini, Catal. codd. lat. Bibl. med. laur., iv, p. 468-69. — Arch. paleogr. ital. Torino, 1887, i, 419 — E. Monaci, Rendic. d. R. Acc. d. Lincei, Ser. v, vol. 1, fasc. 5, 1892.

18. Salva sua riverenzia, come sire

(SER PACE NOTAIO)

Valer., II, 404 — Villar., III, 353 — Palat. 418, p. 172, n. 177.

19. Salve, regina di gran cortesia

(ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 360.

20. Salve regina, salve, salve tanto

(ANTONIO BECCARI)

BINI, 28.

21. Salve regina, supra li angeli exaltata (ANON.)

GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891 — P. ACCAME, Atti Soc. lig. di st. p., Ser. II, vol. XIX (1889), p. 547.

22. Salve, salve, virgo pia
(ANON.)

MAZZONI, Propugn., N. S., vol. II, P. II, p. 247.

23. Salve ti dica ognun col Gabriele
(ANTONIO BECCARI)
BOTTONI (1878), 28.

24. Salve, virgo pietosa

(ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di
Francia, III, 262.

25. S' amor fosse formato in dietate (M.º RINUCCINO)
VAT. D' A., n. 625 (IV, 320).

26. S' amor sentissi, donna, com' io sento (FRANCO SACCHETTI)
CARD., C. e B., 228.

27. S' amor venisse senza gelosia (GIOVANNI BOCCACCIO)
VILLAR., IV, 99 — CARD., C. e B., 169.

28. San Stevam de gratia pim

(ANON.)

Arch. glott. ital., vol. 11, 1876 (Lagomagg.), 171.

29. Sancta Chiara, nova stella
(ANON.)
G. MANCINI, Miscell. francesc., IV, p. 48.

- 30. Sancto Francesco, luce della gente (ANON.)
  G. MANCINI, Miscell. francesc., IV. 48.
- 31. San Giorgio tu credesti sizichare (BENEDETTO DEI)

  Giorn. stor., IV, 169.
- 32. San Iovanni al mond' è nato

  (ANON.)

  MAZZONI, *Propugn.*, N. S., vol. III, P. 1, p. 42.
- 33. San Marco e santa Zita e san Friano (ANON.)

  Bull. Ist. st. it., n. 24, p. 96.
- 34. San Marco il doge e san Giovanni il giglio (PIERACCIO TEDALDI)

  Tr., II, 47 Bull. Ist. stor. ital., n. 24, p. 80.
- 35. San Marco ode vede sofre e taze (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., xxvi, 68.
- 36. San Nicheroso confesor

  (ANON.)

  Arch. glottol. ital., vol. 11, 1876 (Lagomagg.), 171.
- 37 Sano benigno al mio grave conforto

  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., VIII, 79.
- 38. San Paulo, da Cristo molto amato

  (ANON.)

  G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di

  Francia, III, 383.

39. San Pier, da Cristo molto amato (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 382.

40. San Silvestro chi sanasti (ANON.)

Arch. glott. ital., vol. II, 1876 (Lagomagg.), 181.

41. Santa Lucia, luce splendiente (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, 111, 407.

42. Santa Vergen chi tenei

(ANON.)

Arch. glott. it., 11, 1876 (Lagomagg.), 266.

43. Santissima croce pretiosa

(ANON.)

Gabotto e Orsi, *Le laudi del Piemonte*. Bologna, 1891.

44. Santissima pulcella ke fo nobel raina (ANON.)

Mon., Crest. (1897), p. 375.

45. Santo Giovacchino glorioso (ANON.)

G. Poggi, Or san Michele. Firenze, 1895.

46. Santo Iacobo biato

(ANON.)

Giorn. stor., xv, 168.

47. Santo Iovanni Baptista exemplo della gente (ANON.)

G. Mazzatinti, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 374.

[S 48-55]

48. Santo Lorenzo, martire d'amore (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 387.

49. Santo Marco glorioso (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 386.

50. Sanza lo core viver mi convene (ANON.)
VAT. D'A. (IV, 44).

51. Saper ti fo che 'l mio detto rifermo (CECCO NUCCOLI)

ALLACCI, 230 — Lir. ant., 690.

52. Saper ti fo, mio Cecco, ch' io mi godo (CECCO NUCCOLI)

ALLACCI, 231 — Lir. ant., 690.

53. Saper vorrei se amor che venne acceso (CINO DA PISTOIA)

Occhi, 136 — Villar., II, 174 — Chig. L. viii. 305, p. 170, n. 255 — Pilli, 2 — Ciampi 1, 13; 2, 15 — Fanf., 9.

54. Sapete voi novelle dell'amore (JACOPONE DA TODI)

A. Tenneroni, Lauda di Jacopone da Todi sull'amore divino distinto in tre stati. Roma, Forzani, 1892.

55. Sappi, tu che te voi conzonzere

(ANON.)

V. Finzi, *Propugn.*, N. S., vol. vi, P. II, p. 189.

- 56. Sarà che dio vorrà (ANON.)
  TR., II, 126.
- 57. Sarebbe rara e dolce compagnia (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 1.
- 58. Satiro, como dice la scrittura (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 721.
- 59. S' a torto voglio gli occhi giudicare (ANON.)
  VAT. D' A. (IV, 70).
- 60. Saturno e Marte stelle infortunate (F. GUGLIELMO)

  CRESC., III, 112 VAT. 3214 (Pelaez), n. 122.
- 61. Saver, che sente un picciolo fantino (BONAGGIUNTA URBICIANI)

  VALER., I, 521 VILLAR., I, 330 PALAT. 418, p. 158, n. 139 Lir. ant., 211 PARDUCCI, p. 52.
- 62. Savere e cortesia, ingegno ed arte (DANTE ALIGHIERI)
  GIUNTA, 139 r. OCCHI, 348 VILLAR., II, 35 Lir. ant., 362 C. DEL BALZO, I, 107.
- 63. S'avessi contemplato il taccuino (GIOVANNALE PANDOLFINI)
  CRESC., III, 224.
- 64. Savete giudicar vostra ragione
  (DANTE ALIGHIERI)
  GIUNTA, 142 OCCHI, 352 VILLAR., II, 35 —
  Lir. ant., 363 C. DEL BALZO, I, 107.

- 65. Savio lettore, quand' io cominciai (ANTONIO PUCCI)

  VILLAR., III, 304 Lir. Le M., 101.
- 66. Scende da monte mirabil altezza (GIOVANNI DI BUONANDREA)
  ALLACCI, 360.
- 67. Scripsiti per un altro mie sonetto (ANON.)

  Giorn. stor., IV. 192.
- 68. Scrivono alcun, Partenope sirena (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 34.
- 69. Sdegni leggiadri che i bei occhi onesti (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 167.
- 70. Se alcun perdon poesso aver (ANON.)

  Arch. glott. it., п, 1876 (Lagomagg.), 230.
- 71. Se a legger Dante mai caso m'accaggia
  (ANTONIO BECCARI)

  SART., 30 G. CARDUCCI, Opere, vol. VIII, p. 228 —
  C. DEL BALZO, II, 137 C. RICCI, L'ultimo rifugio di D. A. Milano, 1891, p. 401.
- 72. Se al patriarca Jacob fusse io simile (ALVISE DE ROSA)

  Giorn. stor., XXVII, 188.
- 73. Se altra donna al fine non m'aiuta (FRANCO SACCHETTI)

  CARD., C. e B., 243.

- 74. Se amor, da cui procede ben e male (FEDERIGO DALL'AMBRA)

  VALER., II, 392 VILLAR., III, 393 N. 1, II, 62

   Lir. Le M., 99 N. 2, I, 366.
- 75. Se amor, li cui costumi già molt'anni (GIOVANNI BOCCACCIO)

  CRESC., 188 VILLAR., IV, 40.
- 76. Se a ti ben voio o che io t'ame de bon core (ANON.)

  Giorn. stor., IV, 50.
- 77. Se avessi detto, amico, di Maria (GUIDO ORLANDI)

  VALER., II, 267 VILLAR., II, 366 VAT. 3214 (Pelaez), 155 *Lir. ant.*, 194 P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 336.
- 78. Se bazio cho..... Per la tua bocca, etc.

  (ANON.)

  Pellegrini, *Propugn.*, N. S., vol. III, P. II, p. 166.
- 79. Se ben da te mi sum fugito amore (JACOPO CORSI)

  Giorn. stor., XXVI, 396.
- 80. Se ben indeder me voresi
  (ANON.)

  Arch. glott. it., x, 1886-88 (Parodi), 113.
- 81. Se bionde treccie, chioma crespa e d'oro (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 39.
- 82. Se blasmo fosse onore
  (NOFFO D'OLTRARNO)

  VALER., I, 159 VILLAR., I, 290 N. 1, 103 —

  Lir. Le M., 8 Chig. L. viii. 305, p. 123, n. 158.

- 83. Se caldo pianto le mie guanze bagna (NICCOLÒ DA CORREGGIO)

  Giorn. stor., XXII, 110.
- 84. Se carne mangio in questi giorni santi (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., xxvi, 62.
- 85. Secche eran l'erbe, gli arboscelli e' fiori (FRANCO SACCHETTI) CRESC., II, 320 — CORAZZ., 255 — C. DEL BALZO, II, 474.
- 86. Se chi di nulla ogni cosa compose (FRANCO SACCHETTI)
  POGG., 1, 303.
- 87. Se ciascu[n]o altro passa il mio dolore (ANON.)
  VAT. D'A. (IV, 48).
- 88. Se ci avesse alcun signor più campo (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 882 (v, 186) Mon., Crest. (1897), 263.
- 89. Se come il foco in fumi oscuri molto (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 143.
- 90. Se come il poverel va per le scale (DOMENICO DA MONTECHIELLO)
  CRESC., III, 238.
- 91. Se conceduto mi fosse da Zove (CINO DA PISTOIA) ALCACCI, 274 - OCCHI, 180 - VILLAR., II, 225 -CIAMPI 2, 266 - CARD., C., 46 - FANE., 382.

92. Se con lo vostro val mio dire e solo (ONESTO DA BOLOGNA)

Valer., II, 136 — Villar., II, 373 — *Lir. ant.*, 280 — Chig. L. viii. 305, p. 121, n. 155 — *P. bologn*. (Casini), p. 80, n. 36.

- 93. Se con scritture teco io non ripelo (BELLETTO GRADENIGO)

  P. venez. (Lazzarini), 54.
- 94. Se convien Carlo suo tesoro egli apra

  (MONTE ANDREA)

  VAT. D' A., n. 780 (v, 81) VAT. 3214 (Pelaez),

  197 Mon., Crest. (1897), 262.
- 95. Se coteleto voi guardar
  (ANON.)

  Arch. glott. it., 11, 1876 (Lagomagg.), 283.
- 96. Se crudeltà d'amor sommette fe' (FRANCO SACCHETTI)
  CARD., C. e B., 224.
- 97. Se d'amor ti diletta, o giovinetta, (ANON.)
  CARD., C. e B., p. 130.
- 98. Se Dante piange, dove ch' el si sia

  (GIOVANNI BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 12 CARD., C., 417 Lir. ant., 731

   Lir. Le M., 106 C. DEL BALZO, II, 101.
- 99. Se Dante pon che giustizia divina

  (ANTONIO BECCARI)

  Bullett. della Soc. dantesca ital., vol. II, fasc. 5,
  p. 75. Bull. Ist. storico ital., n. 24, p. 102.
- 100. Se da te, donna idea, non son soccorso (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., xiv, 99.

- 101. Se da te son separato
  (ANON.)
  A. SAVIOTTI, Propugn., N. S., vol. v. p. 329.
- 102. Se del mio bene ognun fusse reale (ANTONIO PUCCI)
  ALLACCI, 55 VILLAR., III. 292.
- 103. Se del mio primo amor nei teneri anni (LORENZO SPIRITO)

  Poeti per., 25.
- 104. Se del mio vagheggiar danno non hai (TIMOTEO DA FERRARA)
  TR., III, 74.
- 105. Se del tuo amore giunta a me non dai (ANON.)
  VAT. D'A. (IV, 79).
- 106. Se del tuo core non ha' segnoria (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 751 (v, 49).
- 107. S'è d' Eva e d' Adam tutto (BINDO BONICHI)

  BINI, 54 CARD., C., 562.
- 108. Se De v'ai e voi paci
  (ANON.)

  Arch. glott. it., 11, 1876 (Lagomagg), 283.
- 109. Sed i' avesse mille lingue in bocca (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 234, n. 439.
- 110. Sed i' avess' un mi mortal nemico (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 217, n. 389.

- 111. Sed i' avess' un sacco di fiosini *Vedi*: Se io avessi ecc.
- 112. Se di Bichina il cor fosse diamante (CECCO ANGIOLIERI)

Vedi: Se 'l cor di Bichina ecc.

- 113. Se di colui che così ardente t'ama (LIDIO CATTI)

  Poeti rav., 10.
- 114. Sed' i' credesse vivar un dí solo (CECCO ANGIOLIERI)
  BART., Crest., 262 CHIG. L. VIII. 305, p. 213, n. 376.
- 115. Se die m'aiuti a le sante guagnele (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 232, n. 433.
- 116. Sed i' fossi costrecto di pigliare (ANON.) CHIG. L. VIII. 305, p. 230, n. 428.
- 117. Sed' io avesse tanto d'ardimento
  (DANTE DA MAIANO)

  GIUNTA, 75 OCCHI, 216 VALER., II, 463 —
  VILLAR., I, 236 Lir. ant., 228.
- 118. Se Dio avessi al mondo stabilito (ANON.)
  TR., II, 35.
- 119. Sed io avessi ardir, quant' i' ho voglia (BRUNETTO LATINI)

  CRESC., III, 65 VILLAR., I, 104 Lir. ant., 218.
- 120. Sed io comincio dir, che paia alpestro (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D'A. (v, 284) SALVADORI, p. 111 [Guido Cavalcanti].

[S 121-128] 171

121. Sed io credessi che virtù in donna
(MATTEO FRESCOBALDI)

M. FRESCOBALDI, Ballate. Firenze, Piatti, 1844
CARD., C. e B., 98.

122. Se Dio m' aiuti, amor, peccato fate (GUITTONE D'AREZZO)
VAT. D'A., n. 462, (IV, 139) — VAL., II, 34 — PILLI, 15.

123. Se Dio non fosse, pungo (BINDO BONICHI)

ALLACCI, 105 — Lir. ant., 464.

124. Sed' io potessi addimostrarlo fora (MONTE ANDREA)
VAT. D'A., n. 870 (v. 174).

125. Se Dio ti guardi, Andrea, un' altra volta (BURCHIELLO)
ALLACCI, 163.

126. Sed io vivo pensoso ed ho dolore (GUIDO CAVALCANTI)

VAT. D'A. (v, 272) — SALVADORI, p. 105 [Guido Cavalcanti].

127. Se dir potessi, amor, mio ben celato (NICCOLÒ SOLDANIERI)
CARD., C. e B., 286.

128. Se di voi, donna gente (GUITTONE D'AREZZO)

GIUNTA, 97 — OCCHI, 260 — VILLAR., 129 — N. 1, 1, 221 — N. 2, 1, 167 — LAUR. RED., 9 (Casim) p. 81, n. 25 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), n. 144 — Lir. ant., 178 — Lir. Le M., 21 — VAL., 1, 116 — Pell., 197 — Palat. 418, p. 114, n. 91 — Vat. D'A., n. 140 (II, 172) — Vat. 2, p. 129.

- 129. Se di voi, donna, mi negai servente (GUITTONE D'AREZZO)
  GIUNTA, 95 r. OCCHI, 255 VILLAR., I, 123 VAT. D'A., n. 140 (II, 172).
- 130. Se doloroso a voler nuovo dire (BACCIARONE DA PISA)
  VALER., I, 412 VILLAR., I, 311.
- 131. Se dormi o se non dormi, o viso adorno
  (ANON.)
  VOLPI, Poesie popolari ital. secolo XV. Verona,
  1891, p. 6.
- 132. Se Federigo il terzo, e re Ricciardo (ORLANDINO ORAFO)

  TR., I, 189 Mon., Crest., p. 260 Vat. D'A. (IV, 403).
- 133. Se ferma stesse giovenezza e tempo (franco sacchetti)
  Villar., iv, 194 Card., C. e B., 227.
- 134. Se fidel servo, donna, a ti sun stato (ANON.)

  Giorn. stor., IV, 33.
- 135. Se fossen vivi mille e mille Danti
  (FRANCO SACCHETTI)

  ALLACCI, 43 [Antonio Pucci] VILLAR., 285 [id.]
   Pogg., I, 310 [Franco Sacchetti] VILLAR., IV,
  178 [id.] C. Del Balzo, III, 209 [id.].
- 136. Se fosse possibil cambiar suo stato (BINDO BONICHI)
  TR., II, 59.

- 137. Se fossi ricco come fu Nerone (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 258, n. 510.
- 138. Se fu colpo d'amor quel che ti colse (NICCOLÒ DA CORREGGIO) BIGI (1862), 38.
- 139. Se giammai tempo al mio piacer s'adatta (PIETRO DELLA ROCCA)

  Tommaseo, Rime di quattro poeti del sec. XIV.
  Firenze, 1826, pag. 26.
- 140. Se già seguir altra che te non volli (ANON.)
  TR., II, 160.
- 141. Se già ti accese il petto quel furore
  (ANTONIO BECCARI)

  CORB., 70 r. Poeti faent., 4 CRESC., III, 179 —
  VILLAR., IV, 243 Lir. ant., 705 Lir. Le M., 121.
- 142. Se giovenezza non venisse meno (ANON.)
  VAT. D'A. (v, 300).
- 143. Se Giove re del ciel, padre immortale (LIDIO CATTI)

  Poeti rav., 10.
- 144. S'egli avvien mai che tanto gli anni miei (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 49.
- 145. Se gli occhi miei saettasser quadrella (DANTE ALIGHIERI)

  Eccitam., 470.

146. Se gli occhi vostri vedesser colui (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 53 r. — OCCHI, 122 — VILLAR., II, 196 — CHIG. L. VIII. 305, p. 189, n. 307 — VAT. 3214 (Pelaez), n. 175 — *Lir. ant.*, 434 — PILLI, 24 — TASSO, 22 — CIAMPI 1, 61; 2, 92 — FANF., 116.

- 147. Segnor, guardative da meser Kane (NICCOLO DE' ROSSI)

  Bull. dell' Ist. stor. it., n. 24 (1902), p. 48.
- 148. Segnor, per deo, ogn' om entenda
  (ANON.)

  MANNI, Vite de' santi, III, 142 B. WIESE, Halle,
  Niemeyer, 1890. Id., 1895
- 149. Seguendo un pescator ch' a riva a riva (CERCHI PESCIONE)

  CRESC., III, 202 VILLAR., IV, 271 CARD., C. e B., 317.
- 150. Seguramente vegna a la nostra danza
  (ANON.)
  PELLEGR., Propugn., N. S., vol. III, P. II, p. 132.
- 151. Sei anni ho travagliato
  (MAZZEO DI RICCO)
  ALLACCI, 492 VALER., I, 329 VAT. D'A., n. 82
  (I, 463).
- 152. Se i fosse mill'anni a questo mondo (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 199, n. 334.
- 153. Se il bello aspetto non mi fosse tolto (DANTE ALIGHIERI)

  Lir. Le M., 50.

[S 154-162] 175

154. Se il cieco traditor mondo fallace (ANDREA DA VAGLIARANA)

Giorn. Arc., vol. v, p. 232.

155. Se il cor di Bichina fosse diamante (CECCO ANGIOLIERI)

ALLACCI, 204 — VILLAR., II, 158 — Lir. ant., 681
— CHIG. L. VIII. 305, p. 222, n. 405.

156. Se il filosofo dice, è necessario (MEO ABRRACCIAVACCA)

VALER., II, 14 — VILLAR., I, 440 — Lir. ant., 111.

157. Se il grande avolo mio che fu 'l primiero (AGATONE DRUSI)

GIAMBULLARI, Orig. della lingua fior. (1549), p. 133

— Cresc., III, 109 — C. Del Balzo, i, 118.

158. Se il mal vissuto, viziato e lascivo (BURCHIELLO)
ALLACCI, 172.

159. Se il mio innamoramento e fino core (JACOPO DA LEONA)
TR., I, 151 — VAT. D' A., n. 918 (v. 222).

- 160. Se il Mor che in ogni gesto è signorile (GALEOTTO DEL CARRETTO)

  Giorn. stor., vi, 248.
- 161. Se il nome deve seguitar lo fatto
  (UBERTINO GIO. DEL BIANCO)

  CRESC., 47 VALER., I, 432 VILLAR., I, 547 —
  VAT. 3214 (Pelaez), 152 Mon., Crest. (1897), 192.
- 162. Se il parlar vostro con tanti colori (ANTONIO PIOVANO)
  ALLACCI, 39 VILLAR., IV, 275 CORAZZ., 256.

- 163. Se il summo sceptro il qual Jove e Pluton (NICCOLÒ MALPIGLI)

  Giorn. stor., XXII, 325.
- 164. Se il ner non fosse, il bianco non saria (M.º RINUCCINO)
  VAT. D' A., n. 644 (IV, 340).
- 165. Se il viso mio alla terra se 'nchina (CINO DA PISTOIA)

Allacci, 292 [Dante Alighieri] — Occhi, 149 [Cino da Pistoia] — Villar., II, 181 [id.] — Vat. 3214 (Pelaez), 77 [id.] — Lir. ant., 431 [id.] — Lir. Le M., 87 [id.] — Pilli, 9 r. [id.] — Ciampi 1, 30; 2, 43 [id.] — Card., C., 59 [id.] — Fanf., 42 [id.].

166. Se il vostro cor del forte nome sente (CINO DA PISTOIA)

Occhi, 140 — Villar., II, 175 — Bett., 155 — Chig. L. vIII. 305, p. 169, n. 254 — Pilli, 4 — Ciampi 1, 18; 2, 22 — Fanf., 16.

- 167. Se in me avesse punto di savere (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D'A. (v, 270) SALVADORI, p. 105 [Guido Cavalcanti].
- 168. Se io avessi un sacco di fiorini
  (CECCO ANGIOLIERI)

  ALLACCI, 196 VILLAR., II, 154 Lir. ant., 678

   CHIG. L. VIII. 305, p. 223, n. 408 [anon.].
- 169. Se io il dissi mai, ch' io venga in odio a quella (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 269, n. 541.
- 170. Se io potessi creder che in cinq' anni (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 51.

[S 171-180] 177

171. Se io son vecchio, donna, e tu che se' (FRANCO SACCHETTI)
CARD., C. e B., 240.

- 172. Se io temo di Baja e 'l cielo e 'l mare (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV. 43.
- 173. Se io zese per lo mondo predicando (ANON.)

  Giorn. stor., IV, 54.
- 174. Sei tu, Norima mio, maestro affabile (FRANCESCO GALEOTA)

  Giorn. stor., xx, 65.
- 175. Se la farfalla se conduce al foco
  (ANON.)

  A. SAVIOTTI, *Propugn.*, N. S., vol. v. p. 345.
- 176. Se la fiamma degli occhi, ch' or son tanti (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 53.
- 177. Se la fortuna e 'l mondo (FRATE STOPPA DE' BOSTICHI) CARD., C. e B., 104.
- 178. Se la fortuna t' ha fatto signore (VENTURA MONACI)

  CRESC., III, 156 E. MONACI. Bologna, 1879, p. 22.
- 179. Se l'aguta mai punseme sarissa
  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 72.
- 180. Se l'alta disclezion di voi mi chiama (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 200 (III, 1), (v, 406) VAT. 2, p. 188.

181. Se la mia mente, frate mio, non falla (GIDINO DA SOMMACAMPAGNA)

L. Gaiter, Il dial. di Verona nel sec. di Dante. Prop., V. S., vi, P. i, p. 292 — A. Da Tempo, Trattato delle rime volg. Bologna, 1869, p. 350 [Bontempo Conciaco da Belluno]. Bull. Ist. stor. it., n. 24, p. 157.

182. Se la mia vita con vertù s'ingegna (FRANCO SACCHETTI)

CARD., C., 478 — CARD., C. e B., 237 — F. SACCHETTI, Rime. Lucca, 1853.

- 183. Se l'antica potenza ritornasse (GILLIO LELLI)
  ALLACCI, 347.
- 184. Se la oblivion non mi dismagra

  (BENNO DE' BENEDETTI)

  ALLACCI, 77 CRESC., III, 198 VILLAR., IV, 268.
- 185. Se l'aureo mondo, in che già militaro (ANON.)

  Giorn. stor., xx, 176.
- 186. Se l'avvenente che m'ave in balla (DANTE DA MAIANO)

  GIUNTA, 76 r. OCCHI, 220 VALER., II, 470 VILLAR., I. 239 N. 1, II, 82 Lir. Le M., 37 Lir. ant., 230 N. 2, I, 316.
- 187. Se 'l capo a Min Zeppa fosse tagliato (CECCO ANGIOLIERI)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 235, n. 444.
- 188. Se le caverne fossen bene accorte (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 135.

- 189. Se legittimo nulla nulla è (FAZIO DEGLI UBERTI)
  SART., 19.
- 190. Se le parti del corpo mio destrutte (JACOPO COLONNA)

  CRESC., III, 145 VILLAR., III, 403.
- 191. Se Lippo amico se' tu che mi leggi
  (DANTE ALIGHIERI)

  VAT. 3214 (Pelaez), n. 88 Giorn. stor., II, 341. —
  T. CASINI, Aneddoti e studi danteschi. Città di C.,
  1895 F. TORRACA, Noterelle dantesche. (Nozze
  Morpurgo-Franchetti). Firenze, 1895.
- 192. Se li tormenti e dolor ch'omo ha conti (ONESTO DA BOLOGNA)

  CHIG. L. VIII. 305, p. 190, n. 310 P. bol. (Casini), p. 88, n. 41.
- 193. Se lode fra la gente di me sona (POLO ZOPPO DA CASTELLO)

  P. bologn. (Casini), p. 123, n. 74 CHIG. L. VIII. 305, p. 205, n. 353.
- 194. Se lo meo core in voi, madonna, intende (ANON.)
  VAT. D'A. (IV, 45).
- 195. Se lo pregio ch' uomo ave per parole (CIONE BAGLIONE)

  TR., I, 191 VAT. D'A. (IV, 213).
- 196. Se lo subietto preclaro o ciptadini
  (LODOVICO DELLA VERNACCIA)
  CRESC., III, 13 VALER., I, 18 Lir. ant., 12.
- 197. Se'l si lamenta null'om di ventura (GUITTONE D'AREZZO)
  GIUNTA, 93 OCCHI, 251 VILLAR., I, 119.

[S 198-206]

198. Se lung' uso mi mena (FINFO DEL BUONO GUIDO NERI) VAT. D'A., n. 192 (II, 393).

180

- 199. Selva gentil, che nebbia o nembo il verno (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 156.
- 200. Selvaggio più che fera
  (ALBERTUCCIO DA LA VIOLA)

  VALER., II, 224 VILLAR., II, 323 PALAT. 418,
  p. 143, n. 113.
- 201. Se mai dal chiuso chiostro mi dichiostro (MENGHINO MEZZANI)

  C. RICCI, L' ultimo rifugio di D. A. Milano, 1891, p. 406.
- 202. Se mai in purpurea veste il nobil tosco (FILIPPO BARBARIGO)
  CRESC., III, 226 P. venez. (Lazzarini), 23.
- 203. Se mai la più crudel fu vista in terra
  (ANON.)
  A. SAVIOTTI, *Propugn.*, N. S., vol. v, p. 340.
- 204. Se mai leggesti gli scritti d'Ovidi
  (CINO DA PISTOIA)

  GIUNTA, 137 OCCHI, 345 VILLAR., II, 215 —
  CHIG. L. VIII. 305, p. 188, n. 291 P. bologn. (Casini), p. 98, n. 51 PILLI, 42 CIAMPI 1, 99; 2, 155 FANF., 215.
- 205. Se mai pensasti alzarti ingegno a volo (NICCOLÒ DA CORREGGIO)
  BIGI (1862), 47.
- 206. Se mai per tua cason el corpo mio
  (ANON.)

  A. SAVIOTTI, *Propugn.*, N. S., vol. v, p. 837.

- 207. Se mai pietà per mi vi strusse 'l core (GALEAZZO MARESCOTTI)
  CRESC., III, 242.
- 208. Se mai più giuoco a giuoco della zara (ANON.)

  Giorn. stor., xxvi, 33.
- 209. Se m'ami, a che più stai da me lontana (GALEOTTO DEL CARRETTO)

  Giorn. stor., vi, 245.
- 210. Se m'ami e se non m'ami tu lo sai (ANON.)
  A. SAVIOTTI, *Propugn.*, N. S., vol. v, p. 342.
- 211. Sembianti alegri spess' ora cor fello
  (ANON.)
  CARD., R., p. 38 Giorn. stor., XVII, 377.
- 212. Se mentre quelle luci oneste e sante (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

  VILLAR., III, 257 Lir. ant., 756 PILLI. 11 r. Lir. Le M., 93.
- 213. Se mercè fosse amica a' miei desiri (GUIDO CAVALCANTI)

GIUNTA, 63 r. — OCCHI, 193 — VALER., II, 344 — VILLAR., I, 162 — BETT., 132 — CHIG. L. VIII. 305, p. 103, n. 120 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 166 — Lir. ant., 245 — P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 279.

214. Se mercè non m'aita, il cor si more (CINO DA PISTOIA)

Оссии, 148 — VILLAR., II, 180 — Сиїв. L. VIII. 305, р. 131, п. 171 — VAT. 3214 (Pelaez), п. 115 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), п. 98 — Рилл, 9 — Стамрт 1, 29; 2, 41 — FANF., 38. 215. Se me voresi ben oir (ANON.)

> Bart., Crest., 81 - Ulrich, 37 - Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 239.

216. Se m' hai del tutto obliato mercede (GUIDO CAVALCANTI)

> VALER., II, 277 - GIUNTA, 65 - OCCHI, 198 -VILLAR., I, 176 - BETT., 140 - CHIG. L. VIII. 305, p. 19, n. 15 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), n. 154 - Lir. ant., 252.

217. Se mia laude scusasse te sovente (DINO COMPAGNI)

> Tr., 1, 264 — Vat. 3214 (Pelaez), 198 — P. Ercole. Livorno, Vigo, 1885, p. 355.

218. Se mi bastasse allo scriver l'ingegno (GIOVANNI BOCCACCIO)

VILLAR., IV, 23 - Lir. ant., 733 - Lir. Le M., 106.

219. Se mi diparto non si parte il core (ANON.)

A. Saviotti, *Propugn.*, vol. v, p. 343.

220. Se mi reputo di mente alguanto (CINO DA PISTOIA)

> Occhi, 142 — Villar., II, 178 — Chig. L. viii. 305, p. 180, n. 284 — PILLI, 5 r. — CIAMPI 1, 21; 2, 28 — Fanf., 22.

221. Se moro, donna, dime, ch' averai? (ANON.)

Giorn. stor., XL, 106.

222. Se morte prevenisse al mio partire (ALBERTO DEGLI ALBERTI)

Fanfani, nel Borghini (1864), p. 114.

[S 223-231] 183

223. Se morto vive ancor colui ch'in vita (GIROLAMO BENIVIENI)
GOBBI, 194.

224. Sempre a Dio adimando (ANON.)
FERRARO. Correggio, 1895.

225. Sempre a felice sua salute intende (GUIDO CAVALCANTI)

VALER., II, 308 — VILLAR., I, 202 — Lir. ant., 264.

226. Sempre ho avuto voglia (FRANCO SACCHETTI)

Giorn. Arc., vol. 1, p. 204 — CARD., C., 542.

227. Sempre la mente mia di pigliar frutto (JACOPO DA MONTEPULCIANO)

Giorn. stor., III, 228.

228. Sempre mai Iesù chiamando
(B. TOMMASUCCIO)
F. FALOCI-PULIGNANI, Miscell. francesc., II, 154.

229. Sempre nel mondo i prodighi et gli avari
(MINO DI VANNI DIETAIUTI)

L. FRATI, *Miscell. Dantesca.* Firenze, 1884, p. 21

— C. DEL BALZO, I, 393.

230. Sempre porría l'om dire 'n esta parte (GUITTONE D'AREZZO)

VAT. D'A., 429 (IV, 105) — Giorn. stor., XXVI, 155 – Pell., 182.

231. Sempre se dixe: tu fai male a cento (BUCCIO DI RANALLO)

Giorn. stor., VIII, 246.

- 232. Sempre servito m' hai, or mi diservi (FRANCO SACCHETTI)

  CARD., C. e B., 248.
- 233. Sempre sia da noi laudata (ANON.)

  Giorn. stor., XVIII, 270.
- 234. Se' nanti carnasciale non ci dai cena (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 127.
- 235. Sendo da voi, madonna mia, lontano (GUIDO NOVELLO DA POLENTA)

  MONF., 47 r. [Nuccio Piacenti] (Nozze Guerrini-Foschini). Ravenna, 1880 C. Ricci, L'ultimo rifugio di D. A. Milano, 1891, p. 384.
- 236. Se nell'orticel mio oro ogni giorno (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., XXVI, 62.
- 237. Se nel mio ben ciascun fosse leale

  (DANTE ALIGHIERI)

  FIACCHI, 15 [Dante Alighieri] BETT., 109. [id.]

   Lir. ant., 366 [id.] Lir. Le M., 101 [Antonio Pucci] CARD., C., 473 [id.].
- 238. Sengnor merchanti e marinar

  (ANON.)

  Arch. glott. it., x, 1886-88 (Parodi), 129.
- 239. Senno e valore in voi tutto giace (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 616 (IV, 307).
- 240. Senno non val a cui fortuna è contra (CECCO ANGIOLIERI)

  ALLACCI, 207 VILLAR., II, 159 Lir. ant., 682.

[S 241-247] 185

241. Se no'l'âtate fate villania (RUSTICO DI FILIPPO) VAT. D'A., n. 842 (v. 145).

242. Se non si move da voi pietanza (MONTE ANDREA)
VAT. D'A., n. 609 (IV, 300).

243. Se non si move d'onni parte amore (CINO DA PISTOIA)

Allacci, 282 — Occhi, 183 — Villar., II, 243 — Bett., 175 — *Lir. ant.*, 443 — *Lir. Le M.*, 87 — F. Pasqualigo, Estr. da l' *Alighieri*, II (1890-91) — Ciampi 2, 273 — Card., *C.*, 13 — Fanf., 388.

244. Se non si muor, non troverà mai posa (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 47 r. — GOBBI, 30 — OCCHI, 110 — VILLAR., II, 184 — CHIG. L. VIII. 305, p. 145, n. 211 — VAT. 3214 (Pelaez), 170 — Lir. ant., 432 — PILLI. 11 r. — TASSO, 2 — CIAMPI 1, 34; 2, 50 — CARD., C., 73 — FANF., 53.

245. Se non ti caggia la tua santalena (GUIDO CAVALCANTI)

Valer., II, 366 — Villar., I, 172 — Chig. L. VIII. 305, p. 36, n. 99 — *Lir. ant.*, 251 — P. Ercole. Livorno, Vigo, 1885, p. 352.

246. Se no ve increxerà de oir

(ANON.)

Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 230.

247. Se 'n questo dir presente si contene (GUIDO CAVALCANTI)

VAT. D'A. (v, 239) — SALVADORI, p. 89 [Cavalcanti Guido].

- 248. Sento d'amor la fiamma e 'l gran podere (GREGORIO CALONISTA)

  TR., II, 147 CARD., C. e B., 313.
- 249. Sentomi al core dolorosi schianti (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 664 (IV, 361).
- 250. Sento, o Giove, più d'una mesta voce (GIROLAMO CORSI RAMOS)

  Giorn. stor., xv, 200.
- 251. Sento spesso apparir quel vivo sole (LORENZO SPIRITO)

  Poeti per., 22 Gobbi, 127.
- 252. Senza la guerra di fortuna ria (BRUZZI VISCONTI)

  TR., II, 108 CARD., C. e B., 109.
- 253. Senza tormento di sospir non vissi

  (CINO DA PISTOIA)

  GIUNTA, 57 OCCHI, 129 VILLAR., II, 201 —

  BETT., 164 CHIG. L. VIII. 305, p. 137, n. 188 —

  CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 93 PILLI, 27 r. TASSO,

  52 CIAMPI 1, 67; 2, 104 FANF., 133.
- 254. S' eo avessi temenza
  (ARRIGO IMPERATORE)
  CRESC., 31.
- 255. S' eo dormo, o veglio, a me se' in pensïero (ANON.)
  VAT. D'A. (v, 62).
- 256. S' eo pato pena ed agio gran martire (ANON.)

  Vedi: S' io porto pena.

- 257. S' eo son gioioso amante senza pare (SER PACE NOTAIO)
  PALAT. 418, p. 143, n. 111.
- 258. S' eo tale fosse ch' io potesse stare (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., 430 (IV, 106) VAL., II, 200 PELL., 184.
- 259. S' eo trovasse incarnata la pietanza
  (ANON.)
  PELLEGR., *Propugn.*, N. S., vol. III, P. II, p. 126.
- 260. Se per amor null' omo porta pena (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 532 (IV, 221).
- 261. Se per cantar più alto ancor mi lice (ANDREA DA PISA)

  Giorn. stor., xv, 247.
- 262. Se per dir assai parole
  (ANON.)

  Arch. glott. it., 11, 1876 (Lagomagg.), 282.
- 263. Se perdonanza l'omo ne [sentis]se (ANON.)
  CARD., R., 29.
- 264. Se per luzo me dei render lucanica (GIO. BATT. REFRIGERIO)

  Giorn. stor., XII, 348.
- 265. Se per onore a voi grazie rendesse (CHIARO DAVANZATI)
  VAT. D'A., n. 636 (IV, 332).
- 266. Se per segno mirar che dal ciel vegni (FRANCESCO DEGLI ORGANI)
  ALLACCI, 343 VILLAR., IV, 290.

- 267. Se per servir liale (MATTEO GRIFFONI) SORBELLI (1901), 17.
- 268. Se per trepar manescamente (ANON.)

  Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 287.
- 269. Se pigro e 'l sonno e da tenebre cincto (PIERO DE' MEDICI)
  CRESC., III, 339.
- 270. Se può dolce sputar chi ha fele in bocca (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 157.
- 271. Se pur non raggia il sol ed io son terra (francesco da barberino)
  Villar., ii, 388 Lir. ant., 520.
- 272. Se pur saveste, donna, lo cor meo (SER PACE NOTAIO)

  VALER., II, 416 -- VILLAR., III, 359 -- N. 1, II, 281 -- N. 2, I, 372 -- PALAT. 418, p. 157, n. 135.
- 273. Se pur ve piaze, gentil donna mia (MATTEO GRIFFONI)
  CARD., C. e B., 325 SORBELLI (1901), 14.
- 274. Se pusor an strenzimento
  (ANON.)
  A. SAVIOTTI, Propugn., N. S., vol. v, p. 340.
- 275. Se quanto mal se dice se credesse (ANON.)

  Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 287.
- 276. Se que che suol aver ed ha perduto (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 174, n. 267.

[S 277-285]

277. Se quei che regna in signoria e impera (PANNUCCIO DEL BAGNO)

VALER., I, 384 — VILLAR., I, 475 — Lir. ant., 91.

- 278. Se quel che 'n pria la somma potenza (PILIZARO DA BOLOGNA)

  P. bologn. (Casini), p. 132, n. 79 CARD., R., p. 30.
- 279. Se quella donna ched' io tengo a mente (GIANNI ALFANI) FIACCHI, 43 — VALER., II, 426 — VILLAR., II, 338 — N. 1, п, 69 — CHIG. L. VIII. 305, р. 116, п. 147 — Lir. ant., 189 — Lir. Le M., 34.
- 280. Se quella fiamma che nel cor m'accese (GIO. BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 31.
- 281. Se quella verde pianta e le sue foglie (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

  VILLAR., III, 265 Lir. ant., 762 PILLI, 14 r. —

  Lir. Le M., 95.
- 282. Se quel(lo) che regna nel grado superno (BUCCIO DI RANALLO)

  E. PERCOPO, IV poemetti. Bologna, 1885.
- 283. Se quel serpente che guard'il tesoro (GIO, BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 35.
- 284. Se questa dea de virtù et onestate (MATTEO GRIFFONI)

  CARD., C. e B., 325 SORBELLI (1901), 14.
- 285. Se questa gentil donna vi saluta
  (CINO DA PISTOIA)

  ALLACCI, 280 OCCHI, 182 VILLAR., II, 242 —
  BETT., 174 CIAMPI 2, 271 CARD., C., 58 —
  FANF., 386.

- 286. Ser Bello, vostro dir molto mi piace (SER PACE NOTAIO)

  VALER., II, 403 VILLAR., III, 362 PALAT. 418, p. 171, n. 173.
- 287. Ser Chiaro, lo tuo dir d'ira non sale (DELLO DA SIGNA)

  ALLACCI, 294 CRESC., III, 100 VALER., II, 158 VILLAR., III, 339 VAT. 3214 (Pelaez), n. 182 [aron].
- 288. Ser conte canti con te (ANON.)
  PELLEGRINI, Propugn., N. S., vol. III, P. II, p. 167.
- 289. Serenissimo principe animoso
  (COMEDIO VENUTI)
  VENUTI COMEDIO, Un sonetto ined. (nozze Rossi
  Redi Nardi Dei). Cortona, 1893.
- 290. Se ricelato lungo tempo siete (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D' A., n. 740 (v, 38).
- 291. Ser Manno, vostro detto in sé si resta
  (POLO ZOPPO DA CASTELLO)

  P. bologn. (Casini), p. 124, n. 75 Chig. L. viii. 305, p. 206, n. 355.
- 292. Ser Mino meo, troppo mi dai in costa (MONALDO DA SOFENA)
  VAT. D'A., n. 787 (v, 90).
- 293. Ser Mula, tu ti credi senno avere (CINO DA PISTOIA)
  CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 110.
- 294. Serrato e lo meo cor di dolor tanto (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 178, n. 278.

[S 295-303] 191

295. Serva zascun fin che [fort]una l'a[ura]
(MATTEO GRIFFONI)
SORBELLI (1901), 19.

- 296. Servir e disservir mai non si scorda (frate stoppa de' bostichi)
  Tr., II, 98.
- 297. Servo son sempre de la excelsa Scala (GIDINO DA SOMMACAMPAGNA)

  Bull. Ist. st. it., n. 24 (1902), p. 167.
- 298. Se san Pietro e san Paul dall' una parte (EMANUEL GIUDEO)

  Capitoli di Bosone da G. e I. Alighieri su la D.
  C. Napoli, 1829.
- 299. Se senno, se valor, se gentilezza (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 176.
- 300. Se sentissi quel che sento
  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIV. 33.
- 301. Se si combatte, il mio core si fida (PIETRO FAYTINELLI)
  DEL PRETE. Bologna, 1874.
- 302. Se Silla in Roma suscitò il romore (federigo d'arezzo)
  Trucchi, II, 253.
- 303. Se si potesse morir di dolore (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 237, n. 448.

- 304. Se solamente de lo meo peccato (GUITTONE D'AREZZO)
  GIUNTA, 92 OCCHI, 248 VILLAR., I, 116.
- 305. Se sosten penna engualmenti (ANON.)

  Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 262.
- 306. S'essere potesse ch'io il potesse avere (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 221 (III, 58) VAT. 2, p. 206.
- 307. Se tanto costa il ben quanto il dir male (NICCOLÒ SOLDANIERI)
  CARD., C. e B., 275.
- 308. Se tra noi puote un natural consiglio (CINO DA PISTOIA)
  OCCHI, 168 VILLAR., II, 211 BETT., 169 Lir. ant., 438 PILLI, 39 r. CIAMPI 1, 95; 2, 146 FANF., 198.
- 309. Se travïato è 'l folle mio desio (FR. PETRARCA)

  Giorn. stor., XL, p. 91.
- 310. Settantatre mille trecen' correndo (ANTONIO PUCCI)

  Lir. ant., 724.
- 311. Sette sorelle sono a me venute (BRACCIO BRACCI)

  CRESC., III, 185 VILLAR., IV, 263.
- 312. Se tu ben te cognoscexi
  (ANON.)

  Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 199.

[S 313-321] 193

313. Se' tu colui c' hai trattato sovente (DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 6 — OCCHI, 11 — VILLAR., II, 14 — BETT., 14 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 37 — *Lir. ant.*, 351 — *Lir. Le M.*, 53 — V. Rossi. Bologna, 1886, p. 97.

314. Se tu considerasi ben
(ANON.)

Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 282.

315. Se tu di male in peggio (ANON.)
TR., II, p. 158.

316. Se tu gode, ser Cecco, come conte (CECCO GUALFREDUCCI)
ALLACCI, 260.

317. Se tu guardassi chi tu e'
(ANON.)

Arch. glott. it., 11, 1876 (Lagomagg.), 252.

318. Se tu martoriata mia soffrenza
(CINO DA PISTOIA)

VILLAR., II, 255 — CIAMPI 2, 276 — FANE., 394 —
CHIG. L. VIII. 305, p. 77, n. 67 bis.

319. Se tu pensassi al torto che mi fai (NICCOLÒ SOLDANIERI)
TR., II, 190 — CARD., C. e B., 282.

320. Se tu sai bisticciare, bisticcia ora (ANTONIO PUCCI)

ALLACCI, 48 — VILLAR., III, 288.

321. Se tu sapessi ben com' io aspecto (ANON.)
CHIG. L. VIII. 305, p. 177, n. 276.

[S 322-329]

- 322. Se tu se' pro' e forte, Ciampolino (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 224, n. 411.
- 323. Se tu sia lieto di madonna Tana (RUSTICO DI FILIPPO)
  VAT. D'A., n. 857 (v, 161).
- 324. Se tu ti recherai la mente al petto (GIANNOZZO MANETTI)
  LAMI, Cat. mss. Riccard., 276.
- 325. Se tutta l'otriacha d'oltremare (ANON.) CHIG. L. VIII. 305, p. 239, n. 455.
- 326. Se tu voi ben guarir del mal di fianco (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 126.
- 327. Se un già col cantar dolce la soa sposa (BUONAVENTURA PISTOFILO)
  CRESC., III, 317.
- 328. Se unqua fu neun che di servire (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D'A. (v, 240) -- SALVADORI, p. 89 [Cavalcanti Guido].
- 329. Se vedi amore, assai ti prego, Dante (GUIDO CAVALCANTI)

  GIUNTA, 135 OCCHI, 341 VALER., II, 354 VILLAR., I, 168 BETT., 137 CHIG. L. VIII. 305, p. 98, n. 105 *Lir. ant.*, 248 P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 319 F. Pasqualigo, Estr. da l' *Alighieri*, II (1890-91) C. DEL BALZO, I, 58.

[S 330-336]

330. Se vedi gli occhi miei di pianger vaghi (CINO DA PISTOIA)

VILLAR., II, 219 [Cino da Pistoia] — Lir. ant., 440 [id.] — TASSO, 31 [id.] — CIAMPI 1, 109; 2, 170 [id.] — FANF., 240 [id.] — GIUNTA, 18 [Dante Alighieri] — Occhi, 34 [id.] — VILLAR., II, 26 [id.] — BETT., 35 [id.] — Lir. ant., 358 [id.] — Lir. Le M., 62 [id.].

331. Se vi stringesse quanto dite amore (TERINO DA CASTELFIORENTINO)

Cresc., 79 — Valer., II, 154 — Villar., II, 377 — N. 2, I, 231 — Chig. L. VIII. 305, p. 196, n. 327 — *Lir. ant.*, 190.

332. Se viva e morta io ti dovea far guerra (BERNARDO PULCI)

Cresc., III, 283 — Lir. Le M., 152 — Lir. ant., 1775 — Giorn. stor., v, 146.

333. Se voi udiste la voce dolente (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 53 r. — OCCHI, 123 — VILLAR., II, 196 — VAT. 3214 (Pelaez), 160 — PILLI, 24 r. — TASSO, 23 — CIAMPI 1, 61; 2, 93 — FANF., 117 — Vita Nuova di D. A., ed. Casini. Firenze, 1885, p. 71.

334. Se volontà mi porta s'io folleggio (MONTE ANDREA)
VAT. D'A., n. 771 (v, 70).

335. Se vuoi star sano osserva questa norma (cecco angiolieri)

A. BATTISTELLA, Bibl. delle scuole ital., vol. 11, n. 12.

336. Se zefiro omai non disacerba (GIOVANNI BOCCACCIO)
VILLAR., IV, 61.

[S 337-345]

- 337. Sguardando nel monton Mercurio o Marte (GIOVANNI VILLANI)
  E. MOLTENI. (Nozze Borghi-Pigni). Livorno, 1878, p. 3.
- 338. Sia benedetto il vespro e 'l predicare (FRANCESCO VANNOZZO)

  N. TOMMASEO, Dizionario estetico. Milano, 1860, vol. 1 CARD., C., 571.
- 339. Sia biastemata la crudele usanza (ANON.)

  Giorn. stor.. IV, 50.
- 340. Sì acces' e fervente è il mio desio (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 45.
- 341. Sia con voi pace, signor' fiorentini (BRACCIO BRACCI)
  SART., 42.
- 342. Sia di tal fiamma sempre benedetto (ANON.)

  Giorn. stor., III, 225.
- 343. Sia laudato san Francesco
  (ANON.)

  MAZZONI, Propugn., N. S., vol. III, P. I, p. 26—
  G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia,

III, 395 — Miscellanea francescana, III, 119.

- 344. Si alta amanza ha presa lo meo core (GIACOMO DA LENTINO)
  VALER., I, 294.
- 345. Si altamente e bene (BONAGGIUNTA URBICIANI)

  VALER., I, 490 [Bonaggiunta Urbiciani] VILLAR.,
  I, 349 [id.] VAT. D'A., n. 100 (I, 521) PALAT.
  418. p. 84, n. 68.

[S 346-354]

346. Sì alto intendimento
(INGHILFREDI SICULO)

Lir. ant., 35 — VALER., I. 148 — PALAT. 418.
p. 75, n. 59.

- 347. Sia maledetta l'ora e 'l di che venni (ANON.)
  P. FERRATO. Padova, 1870, p. 16.
- 348. Sì come ciascun omo è 'nfingidore (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., n. 469 (IV, 146) VALER., II, 44 PELL., 30.
- 349. Sì come ciascun non può sua figura
  (MONTE ANDREA)

  VALER., II, 43 VILLAR., 456 VAT. D' A., n. 768
  (v. 66) MON., Crest. (1897), 274.
  - 350. Si come dolcemente il rosignolo (GIOVANNI BRUNO)
    GOBBI, 204.
  - 351. Si come il balenato foco acciso (POLO DI LOMBARDIA)

    Lir. ant., 16 VALER., I, 127 VILLAR., II, 346 P. bologn. (Casini), p. 119, n. 70.
  - 352. Si come il buono arciere a la battaglia (MEGLIORE DEGLI ABATI)

    VAT. D' A., n. 345 (IV, 20) Mon., Crest. (1897), 284.
  - 353. Si come il cervo che torna a morire (CHIARO DAVANZATI)

    VAT. D' A., n. 356 (IV, 31).
  - 354. Si come il mare face per tempesta (UBALDO DI MARCO)
    VALER., II, 62 VILLAR., I, 546.

355. Si come il parpaglion ch' ha tal natura (GIACOMO DA LENTINO)
VALER., I, 297 — Lir. ant., 69.

356. Sì come il sol che manda la sua spera (GIACOMO DA LENTINO)

Allacci, 449 — Cresc., 44 — Occhi, 317 — Valer., 1, 315 — N. 1, 1, 166 — N. 2, 1, 119 — Vat. D'A., n. 334 (iv, 9) — Mon., Crest., 54 — Lir. ant., 75 — Lir. Le M., 15.

357. Si come 'l sol che tal altura passa (CECCO ANGIOLIERI)
CHIG L VIII 305 p 195 p 324 — V

Chig. L. viii. 305, p. 195, n. 324 — V. Tondelli. Bologna, 1893. (Nozze Guidi-Monti).

358. Si come il sol nascoso da alto monte (FRANCO SACCHETTI)

F. SACCHETTI, Rime. Lucca, 1853 — CARD., C., 493
— CARD., C. e B., 256.

359. Si come il vermicel petito bruga (FILIPPO DEGLI ALBIZZI)
ALLACCI, 308 — VILLAR., IV, 295.

360. Si come i magi a guida de la stella (LAPO GIANNI)

VAT. 3214 (Pelaez), 46 — A. GABRIELLI, Rassegna ital., 1, 205.

361. Si come i marinar guida la stella (MONTE ANDREA)
VAT. D' A., n. 620 (IV, 311).

362. Si come la pantera per alore
(CHIARO DAVANZATI)
VAT. D'A., n. 563 (IV, 252) — Mon., Crest. (1897), 316.

- 363. Si come l'ape argomentosa fruga (FILIPPO DEGLI ALBIZZI)
  ALLACCI, 303 VILLAR., IV. 292.
- 364. Si come la tremoggia del mulino (BINDO BONICHI)

  ALLACCI, 94 VILLAR., III, 137 Lir. ant., 460.
- 365. Sì come nostri avocati

  (ANON.)

  Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 271.
- 366. Si come ogn'altra fera lo leone (DELLO BIANCO DA BUCARELLO)

  VALER., II, 89 VILLAR., I, 365 N. 2, I, 301.
- 367. Si come quel che attende
  (GUIDO NOVELLO DA POLENTA)

  MONF., C., 41 r. C. RICCI. L'ult. rifugio di D. A.

  Milano, 1891, p. 378.
- 368. Si come quel che porta la lumera (M. POLO)

  VALER., I, 129 VILLAR., II, 347 P. bologn. (Casini), p. 120, n. 71.
- 369. Si como soream le citae (ANON.)

  Arch. glott. ital., II, 1876 (Lagomagg.), 181.
- 370. Si como sor oxelaor (ANON.) Arch. glott. it., п, 1876 (Lagomagg.), 249.
- 371. Sicundo che se scrive nel decreto (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 128.

[S 372-379]

372. Sì dilettosa gioia

(PANNUCCIO DEL BAGNO)

Valer., I, 341 — Villar., I, 484 — Bart., Crest., 124 — Laur. Red. 9 (Casini), p. 232, n. 91.

- 373. Sì dolce cibo al cor furon gl'inganni (NICCOLÒ DA CORREGGIO) Giorn. stor., XXII, 108.
- 374. Si dolcemente a' sua lacci m' adesca (GIO. BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 31 Lir. ant., 734 Lir. Le M., 107.
- 375. Sì dolcemente i' sento (NUCCIO PIACENTI)

  MONF., 447.
- 376. Si doloroso, non potria dir quanto (CINO DA PISTOIA)

  SER., 8 VILLAR., II, 238 CIAMPI 1, 156; 2, 245 FANF., 347.
- 377. Si duramente un sompno mi percosse (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 143.
- 378. Si è incarnato amor del suo piacere (CINO DA PISTOIA).

  OCCHI, 162 VILLAR., 205 PILLI, 34 CIAMPI 1, 82; 2, 127 FANF., 164.
- 379. Siete color di tutto bene e resta (SER MANNO)
  CRESC., III, 73 VALER., II, 241 CHIG. L. VIII. 305, p. 205, n. 354.

[S 380-387] 201

380. Siete voi, messer Cin, se ben vi adocchio (ONESTO DA BOLOGNA)

Carb., 70 r. — Occhi, 355 — Valer., II, 142 Villar., II, 370 — *Lir. ant.*, 284 — Ciampi I, 157; 2, 247 — Fanf., 349 — Chig. L. viii. 305, p. 184, n. 296 — *P. bologn*. (Casini), p. 102, n. 55 — C. Del Balzo, I, 116.

381. Si fortemente l'altr'ieri fu' malato (CECCO ANGIOLIERI)

BART., Crest., 233 — MON., Crest., 513 — CHIG. L. VIII. 305, p. 219, n. 394.

382. Si fortemente son tratto d'amore (UGO PANZIERA)
CRESC., III, 119.

383. Si forte m' ha costretto
(BACCIARONE DA PISA)
VALER., I, 407 — VILLAR., I, 318.

384. Sì forte vola la pernice bella (ANON.)
CARD., M. e P. (1874), 427.

385. S' i' fossi certo del dover morire

(ANON.)

P. FERRATO. (Nozze Batticozzo-Cattaneo Tinti). Padova, 1872, p. 15.

386. Si fuor d'ogni pensier, nel qual ragione (GIO. BOCCACCIO)
VILLAR., IV, 49.

387. Si giovin bella, e sottil furatrice (SENNUCCIO DEL BENE)

CORB., 64 — VILLAR., III, 434 — Lir. Le M., 104

Lir. ant., 668 — CARD., C., 228 — CARD., C. e B., 87.

- 388. Signora, lo bon tempo poco dura

  (ANON.)

  A. SAVIOTTI. *Propugn.*, N. S., vol. v, p. 338.
- 389. Signor benigno e albergo di virtute (GIANNOTTO CALOGROSSO)
  CRESC., III, 248.
- 390. Signor, ch' avete di pregio corona (GIOVANNI QUERINI)

  Bull. dell' Ist. stor. it., n. 24, p. 43.
- 391. Signor che vuol far libera la grazia (ANON.)

  Giorn. stor., 11, 127.
- 392. Signor, chi dice Serafino è morto (GIO. FILOTEO ACHILLINI)
  CRESC., III, 322.
- 393. Signore Dio, come potè venire (MONTE ANDREA)

  Propugn., VI, 370 VAT. D'A., n. 607 (IV, 298).
- 394. Signore e bona cente, ponite mente (ANON.)
  CAMPANINI. Reggio, 1890.
- 395. Signore Iddio, che 'l mondo volgi e giri (DANTE ALIGHIERI) BINI, 47.
- 396. Signore io t'ho pregato nel preterito (CRISTOFANO FIOR.)
  CRESC., III, 310.
- 397. Signore, io viddi al tuo giardin fiorito (NICCOLÒ DA CORREGGIO)
  BIGI (1862), 28.

[S 398-405] 203

398. Signor, e' non passò mai peregrino (CINO DA PISTOIA)

Осені, 354 — Villar., II, 209 — Ветт.. 168 — Снів. L. VIII. 305, р. 167, п. 248 — Lir. ant.. 438 — Lir. Le M., 85 — С. Del Balzo, і, 135 — Ріші, 37 — Сіамрі 1, 88; 2, 138 — Сарр., С., 117 — Fanf., 184.

399. Signore, per Dio pianzemo (ANON.)

GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.

400. Signore, porraime dare doctrina (ANON.)

Mon., *Crest.* (1897), pag. 315 — G. MAZZATINTI, *Bestiario*, p. 719.

401. Signor, esaudi la mia orazione la qual gridando porgo al tuo cospetto (DANTE ALIGHIERI)

VILLAR., II, 130 — Lir. ant., 415 — Lir. Le M., 73.

402. Signor, esaudi la mia orazione la qual ti porgo: e 'l tuo benigno udire (DANTE ALIGHIERI)

VILLAR., II, 134 — Lir. ant., 420 — Lir. Le M., 75.

403. Signor Iddio, che sei signor del tutto (BINDO BONICHI)
BINI, 47.

404. Signori, io dormo in un letto a vettura (ANTONIO CAMMELLI)
CRESC., III, 330.

405. Signor, io son colui che vidi amore (CINO DA PISTOIA)

CHIG. L. VIII. 305, p. 142, n. 203 — VAT. 3214 (Pelaez), n. 106 — GIUNTA, 48 — ОССИ, 112 — VILLAR., II, 211 — ВЕТТ., 170 — РІЦІ, 40 — СІАМРІ 1, 95; 2, 147 — САКО., С., 28 — FANF., 199.

406. Signori, udite strano maleficio (GIACOMO DA LENTINO)

ALLACCI, 455 [Giac. da Lentino] — VALER., I, 313 [id.] — VAT. D'A., n. 481 (IV, 163) [Jacopo da Leona] — Mon., Crest. (1897), 309 [id.].

- 407. Signor, l'è gionto el campo in ferrarese (ANTONIO CAMMELLI)

  Giorn. stor., 1x, 224.
- 408. Signor marchese Alfonso ha preparato (ANTONIO CAMMELLI)

  Giorn. stor., IX, 225.
- 409. Signor mio caro, se tu hai la scesa (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 184.
- 410. Signor mio car, se voi mi chiamerete (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., XXVI, 12.
- 411. Signor mio, sì vo languendo (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. bibl. di Francia, III, 341.

412. Signor, nelle cui mani ha posto amore (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

VILLAR., III, 261 — Lir. ant., 759 — PILLI, 15 r. — Lir. Le M., 94.

- 413. Signor, non ho da darti oro nè argento (JACOPO CORSI)

  Giorn. stor., xv, 209.
- 414. Signor, non mi riprender con furore (DANTE ALIGHIERI)

  VILLAR., II, 121 Lir. ant., 413 Lir. Le M., 71.

[S 415-428] 205

415. Signor priori, i' sono una cicala (ANTONIO PUCCI)

Propugn., XIV, 163.

416. Signor senza pietanza, udit' ho dire (PUCCIANDONE MARTELLI)

VALER., I, 467 - VILLAR., I, 513 N. 1, II. 252 N. 2, I, 138.

417. Signor tanto mi piacquer tuoi salute (CECCO NUCCOLI)

ALLACCI, 239 — Liv. ant., 693.

418. Signuri, bona gente
(BUCCIO DI RANALLO)
E. PERCOPO, IV poemetti. Bologna, 1885 — A. Mussafia, Sitzungsb. d. k. k. Akad. der Wissenschaften.
Vienna, vol. cx, p. 355.

419. Signuri, io viddi quello che mai non crisci (BUCCIO DI RANALLO)

E. PERCOPO, IV poemetti. Bologna, 1885.

420. Signuri, l'anno della carestia (BUCCIO DI RANALLO)

Giorn. stor., VIII, 244.

421. Signuri, multo pregovi, per grande caritate (ANON.)

E. Percopo, IV poemetti. Bologna, 1885.

422. Si la scei per far mia volontade (JACOPO DA LEONA)
VAT. D'A., n. 900 (v, 204).

423. Silenzio posto avea al dire in Roma (BRACCIO BRACCI)
SART., 31.

424. Si lungamente m' ha tenuto amore (DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 8 r. — OCCHI, 15 — VILLAR., II, 52 — BETT., 18 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 41 — Lir. ant., 372 — Lir. Le M., 54.

425. Si m'abbellio la vostra gran plagienza (DANTE DA MAIANO)

GIUNTA, 80 — OCCHI, 226 — VALER., II, 483 — VILLAR., I, 246 — N. 1, II, 79 — *Lir. Le M.*, 37 — *Lir. ant.*, 234 — N. 2, I, 313.

- 426. Si m'abbelisce vostro parlamento (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 749 (v, 57).
- 427. Si m' à conquiso amore
  (ANON.)
  VAT. D'A., n. 66 (I, 414) VAT. 2, p. 64.
- 428. Si me destrenze l'amorosa voglia
  (ANON.)
  CARD., R., p. 25 P. bologn. (Casini), p. 146, n. 89.
- 429. Si m'è fatta nemica la mercede (ONESTO DA BOLOGNA)

GIUNTA, 35 r. — OCCHI, 342 — VALER., II, 148 — VILLAR., II, 371 — N. 1, I, 208 — *Lir. Le M.*, 19 — *Lir. ant.*, 283 — N. 2, I, 156 — CHIG. L. VIII. 305, p. 192, n. 306 — *P. bologn.* (Casini), p. 104, n. 57.

430. Si m' ha conquiso la selvaggia gente (CINO DA PISTOIA)

Occhi, 172 — Mazz., II, 297 — Villar., II, 272 — Bett., 185 — Pilli, 43 — Ciampi 1, 102; 2, 159 — Card., C., 82 — Fanf., 224.

[8 431-438]

431. Si m' hai di forza e di valor distrutto (CINO DA PISTOIA)

Pogg., I, 117 — VILLAR., II, 228 — CHIG. L. VIII. 305, p. 109, n. 136 — CIAMPI 1, 127; 2, 199 — FANE., 286.

- 432. Si m' ha legato amor, quanto più tiro (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 537 (v. 226).
- 433. Si mi castrò perch'io non sia castrone (PIETRO FAYTINELLI)

  DEL PRETE. Bologna, 1874.
- 434. Si mi consuma, donna, quand' i' sento (MATTEO FRESCOBALDI)

  M. FRESCOBALDI, Ballate. Firenze. 1844 CARD., C., 253 CARD., C. e B., 93.
- 435. Sì mi distrigne forte (GUITTONE D'AREZZO)

N. 1, I, 228 [G. D'Arezzo] N. 2, I, 172 [id.] VAT. D'A., n. 152 (II, 234) [id.] — VAT. 2, p. 143 — VAL., I, 194 [id.] — Pell., 351 [id.] — Ciampi 1, 135 [Cino da Pistoia] — Villar, II, 283 [id]. — Ciampi 2, 211 [id.] — Fanf., 301 [id.] — Chig. L. VIII. 305, p. 51, n. 44 [id.].

- 436. Si mi distringe il dolce pensamento (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 379 (IV, 54).
- 437. Similemente conoscenza move (DOTTO REALI)

  MON., Crest. (1897), 194.
- 438. Similmente la notte come il giorno (RUSTICO DI FILIPPO)
  TR., I, 213 VAT. D'A., n. 826 (v. 129).

439. Similemente onor, come piacere (BONAGGIUNTA URBICIANI)

Valer., i, 479 — Villar., i, 342 — Vat. D'A., n. 124 (ii, 102) — Vat. 2, p. 111 — Palat. 418, p. 70, n. 54 — Laur. red. 9 (Casini), p. 179, n. 70 — Parducci, p. 10.

440. Similemente vol ch' omo s' enfingia (GUITTONE D'AREZZO)

Vat. D'A., n. 420 (IV, 96) — Giorn. stor., xxvi, 156 — Valer., II, 191 — Pell., 164.

441. Similmente gente criatura (PUCCIANDONE MARTELLI)

Cresc., III, 61 — Valer., I, 466 — Villar., I, 512 — *Lir. ant.*, 136.

442. S' i' mi ricordo ben, i' fu' d' amore (ANON.)
CHIG. L. VIII. 305, p. 242, n. 463.

- 443. Si mi riscaldan gli ardenti desiri (SER GIOVANNI FIORENTINO)
  CARD., C. e B., 185.
- 444. Simoniaci col capo di sotto

  (MINO DI VANNI DIETAIUVE)

  L. Frati, Miscell. dant., p. 25 C. Del Balzo,

  1, 394.
- 445. Simplicetto uccellin, libero e sciolto (NICCOLÒ DA CORREGGIO)

  Giorn. stor., XXII, 109.
- 446. S' io avessi gustato il fonte sacro (MATTEO DA S. MINIATO)
  CRESC., III, 210 VILLAR., IV, 301.

- 447. S' io avessi le monete mie quassù (GIOVANNI LUPORI)

  ALLACCI, 407 CRESC., III, 131.
- 448. S' io canto d'allegranza
  (BONDIÈ DIETAIUTI)
  VAT. D'A., n. 185 (II, 371) VAT. 2, p. 175.
- 449. S' io' consento al disio che mi molesta (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)
  VILLAR., III, 269 Lir. ant., 764 Lir. Le M., 96.
- 450. S' io doglio non è meraviglia (GIACOMO DA LENTINO)
  VALER., I, 278.
- 451. S' io doloroso ciascun giorno vado (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 533 (IV, 222).
- 452. S' io fosse quel che vostra mente cape (antonio pucci)
  Allacci, 44 Villar., iii, 286.
- 453. S' io fosse stato nel pensier più tardo (RUSTICO ROMANO)

  CRESC., III, 333 Lir. Le M., 214 Lir. ant., 1085.
- 454. S' io fossi della mente tutto libero (ANON.)
  C. Del Balzo, 1, 102.
- 455. S' io fossi foco arderei 'l mondo
  (CECCO ANGIOLIERI)

  ALLACCI, 197 VILLAR., II, 157 ULRICH, 91 —
  Lir. ant., 679 G. Errico. Napoli, Bideri, 1895,
  p. 88.

456. S' io fossi in mia vertù sì ch' io potesse (guido guinizelli)

*P. bologn.* (Casini), р. 72, п. 33 — Снів. L. VIII. 305, р. 256, п. 504 [anon.].

457. S' io fossi quello che d'amor fu degno (GUIDO CAVALCANTI)

FIACCHI, 51 — VALER., II, 362 — VILLAR., I, 170 — VAT. 3214 (Pelaez), 720 — *Lir. ant.*, 249 — P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 318 — F. PASQUALIGO, Estr. da l'*Alighieri*, a. II (1890-91) — C. DEL BALZO, I, 35.

458. S' io fossi savio più che non son stato (ANON.)

Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 96.

459. S'io fui mai lieto esser venuto al mondo (ANTONIO PUCCI)

Allacci, 47 — Cresc., III, 173 — Villar., III, 287 — Lir. Le M., 100.

- 460. S' io ho le muse vilmente prostrate (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 12 C. DEL BALZO, II, 101.
- 461. S' io il dissi mai, ch' io sia legato e cinto (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 138.
- 462. S' io il dissi mai, scorseggi il ciel un angue (FILIPPO BARBARIGO)

  P. venez. (Lazzarini), 28.
- 463. S' io il pensai mai che chi il sa pensar pensi (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., xiv, 35.

- 464. S' io mi parto da voi, donna malvagia (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 260 (III, 175) VAT. 2, p. 242.
- 465. S' io miro i crespi e gli biondi capegli (FAZIO DEGLI UBERTI)

  Vedi: Io miro.
- 466. S'io' non so' ismorto ne la faccia o bianco
  (ANON.)

  Rispetti d'amore del sec. XV, pubbl. da V. MoRANDI, per nozze Francisci-Passarini, 1882.
- 467. S' io non temesse la ragion de prima (ONESTO DA BOLOGNA)

  CHIG. L. VIII. 305, p. 190, n. 311 P. bol. (Casini), p. 87, n. 30.
- 468. S' io' non torni nell' odio d' amore (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 213, n. 378.
  - 469. S'io non v' ho servito com' vi pare (SCHIATTA PALLAVILLANI)
    VAT. D'A., n. 661 (IV, 358).
  - 470. S' io per cantar potesse convertire

    (TOMMASO BUZZUOLA)

    CRESC., III, 81 N. 1, II, 269 N. 2, I, 356

    Lir. Le M., 28 P. faent. (Zambrini), 1836 —

    PALAT. 418, p. 83, n. 66 [anon.].
  - 471. S' io piaccio a me ne fo ispiacer altrui
    (ANON.)
    Giorn. stor., II, 121.
  - 472. S' io portai mai dolore fu niente (MONTE ANDREA)
    VAT. D'A., n. 534 (IV, 223).

- 473. S' io' porto pena et agio gran martiri (ANON.)
  CARD., R., p. 21 VAT. D'A. (IV, 43).
- 474. S' io' potesse d' amico in terzo amico (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 248, n. 481.
- 475. S' io potessi di fuor mostrare aperto (GIOVANNI BOCCACCIO)

  VILLAR.. IV, 75 Lir. ant., 742 Lir. Le M., 110.
- 476. S' io potessi impetrar un giorno pace (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 154.
- 477. S'io potessi saper chi fu 'l villano (CECCO NUCCOLI)

  ALLACCI, 224 Lir. ant., 688.
- 478. S' io priego questa donna che pietate
  (GUIDO CAVALCANTI)

  GIUNTA, 62 ОССНІ, 189 VALER., II, 337 —
  VILLAR., I, 158 N. 1, II, 31 BETT., 129 —
  N. 2, I, 267 VAT. 3214 (Pelaez), 187 Lir. ant.,
  242 Lir. Le M., 30 P. ERCOLE. Livorno, Vigo,
  1885, p. 286.
- 479. S' io rido o canto o sollazzo alla stagione (CIONE BAGLIONE)
  VAT. D'A. (IV, 210).
- 480. S' io sapessi formar quanto son belli (FAZIO DEGLI UBERTI)

  Tr. (1841), 40 CARD., C., 286.
- 481. S'io smagato sono ed infralito
  (CINO DA PISTOIA)

  VILLAR., II, 281 CHIG. L. VIII. 305, p. 62, n. 56 —
  CIAMPI 1, 131; 2, 205 FANF., 294.

482. S' io son di mio (ANON.) VAT. D'A., n. 322 (III, 390).

483. S' io son distretto innamoratamente (BRUNETTO LATINI)

Tr., 1, 167 — Vat. D'A., n. 181 (II, 359) — Vat. 2, p. 172 — Mon., Crest. (1897), 228 — Thor Sundby., Della vita e delle opere di B. Latini. Firenze, 1884, p. 43.

484. S' io sono innamorato e duro pene (SALADINO DA PAVIA)

Valer., i, 440 — Villar., i, 541 — Chig. L. VIII. 305, p. 119, n. 153 [Bonaggiunta Urbiciani] — Vat. 3214 (Pelaez), n. 18 [Noffo d'Oltrarno] — Palat. 418, p. 140, n. 109 [id.] — Parducci, p. 39 [id.].

485. S' io' t' ho fallito donna, e' mi dispiace (ANON.)
CARD., C. e B., p. 149.

486. S' io ti vedessi, amor, pur una volta (GIOVANNI BOCCACCIO)
VILLAR., IV. 48 — Lir. ant., 737 — Lir. Le M., 108.

487. S' io trovassi pietanza (ENZO RE)

GIUNTA, 113 — OCCHI, 326 — VALER., 171 — N. 1, 110 — N. 2, I, 67 — PALAT. 418, p. 74, n. 58 — LAUR. RED. 9 (Casini), p. 170, n. 65 — Lir. Le M., 9 — VAT. D'A., n. 107 (II, 38) [Nascimbene da Bologna] — VAT. 2, p. 98 — VAT. 3214 (Pelaez), 7 [Guido Guinizelli] — CHIG. L. VIII. 305, p. 160, n. 238 [Semprebene da Bologna] — PALAT. 418, p. 74, n. 58 [id.] — P. bologn. (Casini). p. 133, n. 80 [id.].

- 488. S' io veggo in Lucca bella, il mio ritorno (PIETRO FAYTINELLI)

  DEL PRETE. Bologna, 1874.
- 489. S' io veggio il giorno, amor, che mi scapestri (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 46.
- 490. S' io vidi amor deificare in parte (SIMONE FORESTANI)
  CRESC., III, 208.
- 491. S' io vi smarrissi mai, versetti miei (BRUSCACCIO DA ROVEZZANO)

  Giorn. stor., XXV., 233.
- 492. Si più farà demora (ANON.)
  CARD., R., p. 16.
- 493. Sire, lo tuo savere
  (MATTEO FRESCOBALDI)

  M. FRESCOBALDI, Ballate. Firenze, Piatti, 1844 —
  CARD., C. e B., 97.
- 494. Sì se' condotto al verde, Ciampolino (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 224, n. 410.
- 495. Sì son io angoscioso e pien di doglia (GUIDO GUINIZELLI)

  FIACCHI, 44 VALER., I, 103 VILLAR., I, 387 —

  N. 1, I, 95 BETT., 124 P. bologn. (Casini),
  p. 36, n. 17 Lir. ant., 151.
- 496. Si son montato in doglia (ANON.)
  VAT. D'A., n. 267 (III, 197).

- 497. Sisto, papa verace (ANON.)
  Giorn. stor., xv, 157.
- 498. Sì tosto come il sole a noi s'asconde (GIOVANNI BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 9 Lir. ant., 730 Lir. Le M., 105.
- 499. Si tosto com' da voi, bella, partuto (RUSTICO DI FILIPPO)
  VAT. D'A., n. 834 (v, 137).
- 500. So bene, amico, molto tràti 'nanti (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 912 (v. 216).
- 501. Sofferenza è virtù maravigliosa (ANON.)
  TR., II, p. 36.
- 502. Sogliono e' buon fedeli e veri amanti (ANTONIO BUFFONE)
  ALLACCI, 17.
- 503. S' ogn' om' savesse com' è amor pungente (CIONE BAGLIONE)
  VAT. D'A. (IV, 209).
- 504. Soldan di Babilonia et ceterà (LORENZO DA S. GEMINIANO)
  CRESC., III, 186.
- 505. Sol d'un picciol sospir l'anima mia (NICCOLÒ SOLDANIERI)
  CARD., C. e B., 289.
- 506. Solfanei bianchi colle gliere gialle (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 137.

507. Sollicitando un poco meo savere (JACOPO MOSTACCI)

ALLACCI, 399 — CRESC., 108 — VALER., II, 208 — VILLAR., III, 341 — MON., Crest., 59 — G. A. CESAREO, La poesia siciliana sotto gli Svevi. Catania, 1894, p. 229 — A. Gabrielli, Rassegna ital. Roma, a. VIII (1887), vol. I, p. 188.

- 508. Solo e pensos'io passeggiava un giorno (antonio fileremo fregoso)
  Cresc., in, 318.
- 509. Solo per tenir vostra amistia (CINO DA PISTOIA) FANF., 483.
- 510. Solo soletto, ma non di pensieri (MARCHIONNE TORRIGIANI)

  Lir. Le M., 150 Lir. ant., 677 CARD., C., 420.
- 511. Sol per pietà ti prego giovinezza
  (GUIDO CAVALCANTI)

  FIACCHI, 53 VALER., II, 288 VILLAR., I, 185 —
  Lir. ant., 258 CHIG. L. VIII. 305, p. 22, n. 21
  [Jacopo Cavalcanti].
- 512. Sol per un bel sembianti

  (ANON.)

  VAT. D'A., n. 102 (II, 5) VAT. 2, p. 93.
- 513. Solvete i corpi in acqua e tutti dico (FRATE ELIA)

  CRESC., III, 23 -- O. ZENATTI, Propugn., N. S., IV, 394.
- 514. Somma allegrezza è a fare sua vendetta (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 185.

- 515. Somma virtù del nostro sire amore (FRANCESCO DA BARBERINO)

  Lir. ant., 525.
- 516. Sommo monarca, Cesare degnissimo (AGNOLO TORINI)

  Propugn., XIV, 440.
- 517. Son alcuni altri superbi ingannnati (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 162 Lir. ant., 468.
- 518. Sonan qui l'ore trentasie asinuzi (GIO. BATT. REFRIGERIO)

  Giorn. stor., XII, 329.
- 519. Sonar brachetti, cacciatori aizzare
  (DANTE ALIGHIERI)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 100, n. 112 VAT. 3214 (Pelaez), 192.
- 520. Son certi augei si vaghi della luce (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 15 Lir. ant., 732 Lir. Le M., 106.
- 521. Son concluso tra genti alpine e ladre (GIO. BATT. REFRIGERIO)

  Giorn. stor., XII, 331.
- 522. Son contrario del can de la palata (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., xxvi, 44.
- 523. Son disposto cantar di la Cervata (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., XXVI, 39.

- 524. Sonetto mio a Niccolò di Nisi (FOLGORE DA S. GEMIGNANO) ALLACCI, 330 — VALER., II, 184 — *Lir. ant.*, 172.
- 525. Sonetto mio, di femmina pavento (ANTONIO PUCCI)

  VILLAR., III, 303 Lir. Le M., 101.
- 526. Sonetto mio, i' feci per provarti (ANTONIO PUCCI) Propugn., XI, 121.
- 527. Sonetto mio, i' non fu' mai errato (ANTONIO PUCCI)

  Propugn., xi, 119.
- 528. Sonetto mio, molto ti ringrazio (ANTONIO PUCCI)

  Propugn., XI, 111.
- 529. Sonetto mio, poi ch'i' non trovo messo (CECCO ANGIOLIERI)

  ALLACCI, 199 CRESC., III, 104 VILLAR., II, 155 Lir. ant., 679 CHIG. L. VIII. 305, p. 241, n. 460 [anon.].
- 530. Sonetto mio, tu di' bene el vero (ANTONIO PUCCI)

  Propugn., XI, 115.
- 531. Sonetto, non m'aver si per fanciulla (ANTONIO PUCCI)

  Propugn., XI, 113.
- 532. Sonetto pien di doglia, iscapigliato (PIERACCIO TEDALDI)

  Tr., 11, 43 CARD., C., 199 C. DEL BALZO, 1, 274.

533. Sonetto, se Meuccio t'è mostrato (DANTE ALIGHIERI)

FIACCHI, 12 — BETT., 107 — Lir. ant., 364 — CHIG. L. VIII. 305, p. 101, n. 114 — F. TORRACA, Noterelle dantesche (Nozze Morpurgo-Franchetti). Firenze, 1895.

- 534. Son medico in vulgar non in grammatica (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 181.
- 535. Sonno fu che me ruppe, donna mia (ANON.)
  CARD., C. e B., p. 56.
- 536. Sono alcuni altri cavalier valenti (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 171 Lir. ant., 475.
- 537. Sono alcuni altri stolti cavalieri (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 166 Lir. ant., 471.
- 538. Sono ben certo che leale amante (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 877 (v, 181).
- 539. Sonora cetra, se a madonna duole (NICCOLÒ DA CORREGGIO)

  Giorn. stor., XXII, 105.
- 540. Son senza aiuto et amor me fa guerra (ANON.)
  A. SAVIOTTI, *Propugn.*, N. S., vol. v, p. 342.
- 541. S'on' si trovò giamai in vita povra
  (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D'A. (V, 275) SALVADORI. p. 107 [Guido Cavalcanti].

- 542. Son sul passo della morte

  (ANON.)

  S. FERRARI, per nozze Menghini-Zannoni. Bologna,
  1893, p. 12.
- 543. So per lo fermo, ch'io faccio sembianti (LAPO DEL ROSSO)
  TR., I, 140 VAT. D'A., n. 913 (v, 217).
- 544. Sopra al troncon di questa croce fine
  (B. TOMMASUCCIO)
  M. FALOCI-PULIGNANI, Miscellanea francescana, vol. II (1887), p. 154.
- 545. Sopra l'altre donne tutte quante (ANON.)

  Giorn. stor., XL, p. 108.
- 546. Sopra una rena sempre mai arsiccia
  (MINO DI VANNI DIETAIUVE)

  L. FRATI, Miscell. dantesca. Firenze, 1884, p. 24 —
  C. Del Balzo, I, 394.
- 547. Sospira, core mio, poi che fortuna
  (ANON.)
  A. SAVIOTTI, *Propugn.*, N. S., vol. v, p. 336.
- 548. Sotto la croce che mi dà la sorte (NICCOLÒ DA CORREGGIO)
  BIGI (1862), 46.
- 549. Sotto l'imperio del possente prinze (ANON.)
  CARD., M. e P. (1874), 424.
- 550. Sovente aggio pensato di tacere (MEO ABBRACCIAVACCA)

  VALER.. II, 1 VILLAR., I, 447 BART., Crest., 113 LAUR. RED. 9, p. 191, n. 76. Lir. ant., 108.

551. Sovente, amore, n'aggio visto manti (BONAGGIUNTA URBICIANI)

Valer., I, 485 — VILLAR., I. 346 — PALAT. 118. p. 573, n. 57 — VAT. D'A., n. 16 (I, 39) — VAT. 2. p. 25 [Ruggeri d'Amici].

552. Sovente il mio cor pingo (CHIARO DAVANZATI) VAT. D'A., n. 223 (III, 65) — VAT. 2, p. 208.

553. Sovente veggio saggio (GUITTONE D'AREZZO)

Vat. D'A., n. 132 (II, 128) — Vat. 2, p. 118 — Laur. red. 9 (Casini), p. 62, n. 19 — Palat. 418, p. 22, n. 7.

554. Sovra la riva d'un corrente fiume (FRANCO SACCHETTI)

VILLAR., IV, 187 -- Lir. Le M., 117 -- Lir. ant., 781 -- Card., C., 558 -- Card., U. e B., 252 -- Card., M. e P. (1874), 433.

- 555. Sovra li fior vermigli, e' capei d' oro (GIOVANNI BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 42 CARD., C., 383.
- 556. Sovrano uccello se' fra tutti gli altri (ANON.)
  CARD., M. e P. (1874), 441.
- 557. Sovra ogn' altra è, amor, la tua podesta (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 811 (v, 114).
- 558. Sovra ogni altra vaghezza vago sono (cino da pistoia) Fant., 416.

- 559. Sovra ogni amore è 'l buon savere (ANON.)
  - G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, VIII, 236.
- 560. Sovrapiagente mia gioia gioiosa (PANNUCCIO DEL BAGNO)
  VAT. D'A., n. 309 (III, 357).
- 561. Sozze trombette giovani sfacciate (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 141.
- 562. Spaventa ch'io mostra e 'l tristo volto (ATTAVIANO)
  ALLACCI, 68.
- 563. Spenta veggio merzè sopra la terra (Leonardo d' Arezzo)
  Allacci, 406.
- 564. Spent'è d'un cuor gentile ogni mercede (FILIPPO BARBARIGO)

  P. venez. (Lazzarini), 29.
- 565. Spent' è la cortesia, spent' è larghezza (PIETRO FAYTINELLI)

  DEL PRETE. Bologna, 1874.
- 566. Sperando lungamente in accrescenza (BONAGGIUNTA URBICIANI)

  VALER., I, 484 VILLAR., I, 345 PALAT. 418, p. 72, n. 56 Lir. ant., 201 PARDUCCI, p. 20.
- 567. Speri ciascun offeso in basso stato (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 185.

[S 568-575] 223

568. Spesse fiate vegnommi a la mente (DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 4 — OCCHI, 6 — VILLAR., II, 12 — BETT., 10 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 33 — *Lir. ant.*, 349 — *Lir. Le M.*, 51.

569. Spesso di gioia nasce ed incomenza (TOMMASO DA FAENZA)

P. bologn. (Casini), p. 45, n. 24 [Guido Guinizelli] — Vat. D'A., n. 108 (II, 43) [Tomm. da Faenza] — P. faent. (Zambrini), 27 [id.] — Chig. L. viii. 305, p. 125, n. 161 [id.] — Valer., II, 82 [Simbuono giudice] — Villar., I, 533 [id.] — Palat. 418, p. 82, n. 65 [id.] — N. 1, II, 270 [id.] — N. 2, I, 357 [id.] — Lir. Le M., 28 [id.].

570. Spesso m'avvien ch'essendom'io raccolto (GIOVANNI BOCCACCIO)
VILLAR., IV, 39.

571. Spesso m'avvien ch'i' non posso far motto (ANON.)
CHIG. L. VIII. 305, p. 178, n. 280.

572. Spietata donna fera, ora ti prenda (GUITTONE D'AREZZO)

VAT. D'A., n. 460 (IV, 137) — VALER., II, 28 — PELL., 6.

573. Spirito santo che da ciel descendi (BOSONE DA GUBBIO)
ALLACCI, 114 — Lir. ant., 673.

574. Spirito santo, da servire

(ANON.)

MAZZONI, Propugn., N. S., vol. III, P. 1, p. 8.

575. Spirito santo, dolce amore
(ANON.)
MAZZONI, Propugn., N. S., vol. II, P. II, p. 208.

576. Spirito santo, glorioso (ANON.)

G. Mazzatinti, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, 111, 298 — Mazzoni, Propugn., N. S., vol. 111, P. 1, p. 5 [Garzo].

577. Spirito santo in noi descenda (ANON.)

Gabotto e Orsi, *Le laudi del Piemonte*. Bologna, 1891.

- 578. Spirito santo, iscigni inel mio core (TOMMASUCCIO)

  M. FALOCI-PULIGNANI, Miscell. franc., vol. II (1887), p. 154.
- 579. Spiritu sanctu amore
  (ANON.)

  DE BARTHOLOMAEIS, Bull. Ist. st. it., n. 8 (1889).
- 580. Spirto amoroso, in fin che dal suo velo (BENUCCIO DA ORVIETO)

  ALLACCI, 81 CRESC., III, 207 VILLAR., IV, 289.
- 581. Spirto gentil, che nostra cieca etate (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

  VILLAR., III, 259 Lir. ant., 757 PILLI, 12 r. Lir. Le M., 94.
- 582. Spirto gentile, da quel gremio sciolto (NICOLÒ MALPIGLI)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., xiv, 31.
- 583. Spirto smarrito, che t'accorgi assai (BARTOLOMEO DA CASTEL DELLA PIEVE) Giorn. stor., XII, 209.
- 584. Splendide, ricche et onorate veste . (NICCOLÒ DA CORREGGIO) BIGI (1862), 45.

[S 585-591]

225

585. Splendor da cielo, vaga fioretta, Alisa (FRANCO SACCHETTI)

Pogg., 1, 335 — Villar., IV, 193 — Sacchetti. Rime. Lucca, 1853 — Card., C., 491 — Card., C. e B., 250.

586. Squasimodeo introcque e a fusone (brunetto latini)
N. 1, 11, 218 — N. 2, 1, 481.

587. Stando lo baldoin entro un prato (CECCO ANGIOLIERI)

Allacci, 200 — Villar., II, 156 — Lir. ant., 680.

588. Standomi in mezzo d'una oscura valle (DANTE ALIGHIERI)
CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 56.

589. Stando nel mezzo d'una oscura valle (BETRICO D'AREZZO)

Tr., 11, 96 — Monf., c. 42 r. — Cresc., 111, 123 — A. Lumini, *Dante e gli Aretini*. Arezzo, 1884, p. 117.

590. Sta nel piacer della mia donna amore (CINO DA PISTOIA)

CORB., 72 — GOBBI, 33 — OCCHI, 137 — VILLAR., II, 175 — BETT., 154 — CHIG. L. VIII. 305, p. 258, n. 511 — *Lir. ant.*, 430 — *Lir. Le M.*, 85 — PILLI, 2 r. — CIAMPI 1, 14; 2, 17 — CARD., C., 52 FANF., 11 — PELLEGRINI, *Propugn.*, N. S., vol. III, P. II, p. 148.

591. Stan le città lombarde con la chiave (ANON.)

Tr., II, p. 118 — CARD., C., p. 591 — C. DEL BALZO, II, 524.

592. Stassi il tuo Nino, e va qua coi compagni (MENGHINO MEZZANI)

Poeti rav., 6 — C. Ricci, L'ultimo rifugio di D. A. Milano, 1891, p. 405.

- 593. State su, donne! Che debbiam noi fare? (FRANCO SACCHETTI)
  TR., II, 184.
- 594. Stato foss' io quel di che con tant' arte (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 149.
- 595. Stato foss' io su quelle ripe infide (ANTONIO BECCARI)

  Poeti faent., 4 Gobbi, 108.
- 596. Stato son lungamente (MINO DEL PAVESAIO)

Massi, 26 [Neri del Pavesaio] — Vat. D'A., n. 323 (III, 391) [id.] — Valer., II, 382 [Mino del Pavesaio] — Villar., II, 404 [id.] — N. 2, I, 368 [id.] — Laur. Red. 9 (Casini), p. 220, n. 86 [id.] — Vat. D'A., n. 323 (III, 391) [id.] — Vat. 2, p. 300 [id.].

- 597. Statti con Dio, amor mio (ANON.)

  CARD., C. e B., p. 137.
- 598. Stava la Vergin sotto della croce (BONIFAZIO VIII)
  N. 1, II, 111 N. 2, I, 421.
- 599. Stefano, santo exemplo se' lucente (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. ital. d. Bibliot. di Francia, 111, 220.

[S 600-608] 227

600. Stella nuova 'n fra la gente
(ANON.)

MAZZONI, *Propugn.*, N. S., vol. II, P. II, p. 255.

- 601. Stige d'inferno viene a dir tristizia
  (MINO DI VANNI DIETAJUVE)
  L. FRATI, Miscell. Dant. Firenze, 1884. p. 31—
  C. DEL BALZO, 1, 395.
- 602. Stolta presunzione è indugiare (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 163 Lir. ant., 469.
- 603. Stolto è quell'uomo che va per le strate (ANTONIO DA TEMPO)
  CRESC., 137.
- 604. Stomme allegro et latioso
  (ANON.)
  MAZZONI, Propugn., N. S., vol. III, P. I, p. 19.
- 605. Strenzi le lapre piano, l'amor mio (ANON.)

  Giorn. stor., IV, 41.
- 606. Sua comedia contien parole sante (GIOVANNI VITALI)

  Vedi: Contien sua comeda.
- 607. Sua lancia risaldar senno richie' (FILIPPO DEGLI ALBIZZI)

  ALLACCI, 309 VILLAR., IV, 293.
- 608. Subita volontà, nuovo accidente (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 68.

[S 609-617]

- 609. Subito, come avvien che al primo punto (GIROLAMO BENIVIENI)
  GOBBI, 196.
- 610. Su, donna Gemma, con la farinata (RUSTICO DI FILIPPO)

  TR., I, 238 VAT. D'A., n. 841 (v, 144) T. CASINI, N. Ant., vol. cix, p. 486.
- 611. Su la poppa sedea d'una barchetta (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 24.
- 612. Su lo lecto mi stava l'altra sera (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 219, n. 396.
- 613. Sum lo bisesto tuta via

  (ANON.)

  Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 199.
- 614. S' una donzella di trovar s' ingegna (M. TORRIGIANO) VAT. D'A., n. 490 (IV, 175).
- 615. Suole col tempo et cum un puoco umore (JACOPO CORSI)

  Giorn. stor., XXVI, 397.
- 616. Suon di campane in gelatina arrosto (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 157.
- 617. Su per la costa, amor, dell'alto monte (ANON.)

  VILLAR., II, 277 Lir. ant., 454 CIAMPI 1, 125;

  2, 197 CARD., C., 136 FANE., 283 C. DEL BALZO, I, 297.

618. Su per lo verde colle d'un bel monte (FRANCO SACCHETTI)
CARD., C. e B., 253.

619. Sventurato pellegrino (ANON.)

S. FERRARI, per nozze Menghini-Zannoni. Bologna, 1893, p. 9.

## T

- 1. Taccia chi vuol, che mi convien pur dire (ANON.)

  Nozze Cappelli-Hermite (Modena, 1886).
- 2. Tacer vorrei ma pur conven ch' io sbocchi (CECCO NUCCOLI)

  ALLACCI, 244 Lir. ant., 695.
- 3. Tacete, o maschi, a dir che la natura (LEONORA DELLA GENGA)

  Lir. ant., 703
- 4. Tacito e solo in questa amena valle (NICCOLÒ DA CORREGGIO)
  BIGI (1862), 48.
- 5. Tal crede vender, che ben compra caro (ANON.)
  TR., II, p. 123.
- 6. Tal di e tal notte si te dia dio (ANON.)

  Giorn. stor.. IV, 49.

- 7. Tale ha disguaglio della caritade (ANON.)
  BINI, p. 48.
- 8. Tal è la fiamma e il foco
  (BONAGGIUNTA URBICIANI)

  VALER., I, 502 VILLAR., I, 358 CHIG. L. VIII.
  305, p. 119, n. 152 PALAT. 418, p. 148, n. 120 —

  MON., Crest. (1897), 306.
- 9. Tale natura la vipera porta
  (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 729.
- 10. Talento aggio di dire (CHIARO DAVANZATI) VAT. D'A., n. 235 (III, 103) — Mon., Crest. (1897), 254.
- 11. Tal mi fa guerra, che mi mostra pace (ANON.)
  CARD., M. e P. (1874), 439.
- 12. Talora sguardo tua zentil figura
  (ANON.)

  Giorn. stor., XL, 103.
- 13. Talor credete voi, amor, ch' i' dorma
  (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D'A. (v, 283) SALVADORI, p. 111 [Guido Cavalcanti].
- 14. Talor se tene alcun sommo geometra (GILLIO LELLI)
  ALLACCI, 349.
- 15. Tal su il terzo ciel nel nascimento (BERNARDO MEDICO)
  ALLACCI, 86.

16. Tal uom fa altrui proferte e gran caresse (ANON.)

CHIG. L. VIII. 305, p. 252, n. 492.

17. Tan' m' abbonda materia di soverchio (MONTE ANDREA)

Valer., II, 35 — Villar., I, 465 — Vat. D'A., n. 287 (III, 270) — Laur. Red. 9 (Casini), p. 212, n. 81 Lir. ant., 120 — Giorn. stor., xxvi, 149.

18. Tant' abbo di Becchina novellato (ANON.)

CHIG. L. VIII. 305, p. 231, n. 432.

19. Tanta bona allegrezza al cor mi tene (SER PACE NOTAIO)

Valer., II, 411 — Villar., 356 — N. 1, II, 280 — Palat. 418, p. 156, n. 133 [anon.] — N. 2, I, 371.

20. Tant' è l'angoscia ch'aggio dentro al core (CINO DA PISTOIA)

Tasso, 49 — Ciampi 1, 111; 2, 174 — Villar., 11, 221 — Bett., 171 — *Lir. ant.*, 441 — Card., *C.*, 69 — Fanf., 247.

21. Tanta è l'angoscia che nel cor mi trovo (DINO FRESCOBALDI)

Valer., II, 515 — Villar., III, 370 — Chig. L. VIII. 305, p. 146, n. 214.

22. Tanta paura m'è giunta d'amore (CINO DA PISTOIA)

CORB., 73 r. — OCCHI, 184 — CIAMPI 1, 159; 2, 25 — VILLAR., II, 291 — BETT., 191 — FANF., 354 — CHIG. L. VIII. 305, p. 64, n. 57 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez) — P. bologn. (Casini), p. 63, n. 29 [Guido Guinizelli] — VAT. 3214 (Pelaez), 25 [anon.].

- 23. Tante bellezze porta il tuo viso
  (ANON.)

  M. MENGHINI, Propugn., N. S., vol. III, p. 281.
- 24. Tant'è la nobiltà ch'ognor si vede (MATTEO FRESCOBALDI)

  MATTEO FRESCOBALDI, Ballate. Firenze, Piatti, 1844

   CARD., C., 247 CARD., C. e B., 92.
- 25. Tant'è il soperchio de' miei duri affanni (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 82.
- 26. Tanto amorosamente mi distringe
  (DANTE DA MAIANO)

  GIUNTA, 82 r. OCCHI, 232 VALER., II, 439 —
  VILLAR., I, 256 N. 1, II, 89 Lir. Le M., 36 —
  Lir. ant., 219 N. 2, I, 322.
- 27. Tanto ciascuno ad acquistar tesoro (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 21.
- 28. Tanto di cor verace e fino amante (RUSTICO DI FILIPPO)

  TR., I, 211 VAT. D'A., n. 817 (v, 120).
- 29. Tanto di fino amore son gaudente (SALADINO DA PAVIA)

  VALER., I, 433 VILLAR., I, 536 N. 1, I, 196

  [B. Urbiciani]; 2, I, 146 [id.] Lir. ant., 93 —

  CHIG. L. VIII. 305, p. 166, n. 245 PALAT. 418, p. 137, n. 105 Mon., Crest. (1897), 201.
- 30. Tanto è, amore, il bene (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 97 CARD., C. e B., 167.

[T 31-38] 233

31. Tanto è Dio di servito esser degno (GUITTONE D'AREZZO)
VILLAR., I, 126.

- 32. Tanto è il bene ch'io aspetto (ANON.)
  CARD., C. e B., p. 38.
- 33. Tanto è la camin ferrao

  (ANON.)

  Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 245.
- 34. Tanto è l'amor, Dïana, ch'io te porto

  (ANON.)

  A. SAVIOTTI, *Propugn.*, N. S., vol. v, p. 334.
- 35. Tanto è lo core mio pien di dolore (RUSTICO DI FILIPPO)

  Tr., 1, 206 N. 2, 1, 485 VAT. D'A., n. 821 (v, 124).
- 36. Tanto fa l'orsa el parto divisato (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 721.
- 37. Tanto folleggiare alcun com' pote (ANDREA MONTE)
  VAT. D'A., n. 658 (IV, 355).
- 38. Tanto gentile e tanto onesta pare (DANTE ALIGHIERI)

Giunta, 8 — Gobbi, 16 — Occiii, 14 — Villar., II, 15 — Bett., 17 — Casan. d. v. 5 (Pelaez., 39 — Lir. ant., 351 — Lir. Le M., 51 — V. Rossi. Bol., 1886, p. 112 — C. Del Balzo. i. 71 — A. Piunati. La vita e le opere di D. A. Torino, 1881, p. 27 — O. T., Melodie dantesche, Mil., Ricordi. s. a., p. 5.

39. Tanto ha vertù ciascun quanto intelletto (GUIDO NOVELLO DA POLENTA)

Allacci, 382 -- Poeti rav., 2 - C. Ricci, L'ultimo rifugio di D. A. Milano, 1891, p. 387.

40. Tanto l'avete aspettato (ANON.)

D'Ancona, Origini del teatro it., 1, 141.

41. Tanto più guardo voi, più bella sete (ALESSIO DONDI)

CARD., C. e B., 306.

42. Tanto prudenza porta
(BINDO BONICHI)
ALLACCI, 101 — VILLAR., III, 142 — *Lir. ant.*, 463.

- 43. Tanto saggio e bon poi me somegli (GUIDO DA PISTOIA)
  VALER., I, 423.
- 44. Tanto sono temente e vergognoso (GIACOMO DA LENTINO)

  ALLACCI, 452 OCCHI, 319 VALER., I, 317 VAT. D' A. (IV, 39).
- 45. Tanto sovente dett' aggio altra fiada
  (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., n. 163 (II, 286) PALAT. 418, p. 109,
  n. 59 LAUR. RED. (Casini), p. 40, n. 10.
- 46. Tanto vi salvi Iddio, donna chiarita (ANTONIO PUCCI)

  Propugn., XI, 108.
- 47. Tapina me, ch' amava uno sparvero (ANON.)

Tr., 1, 54 — Card., M. e P. (1874), 425 — Mon., Crest. (1897), 288 — G. A. Cesareo, La poesia siciliana sotto gli Svevi. Catania, 1894, p. 382. — Vat. D'A. (v, 100).

48. Tapina me che perdo la vita (ANON.)

Riv. critica, a. II, n. 1.

49. Tardi m'accorgo dacchè morto sono (CECCO ANGIOLIERI)

V. TONDELLI (Nozze Guidi-Incontri). Bologna, 1893 — Chig. L. viii. 305, p. 186, n. 301.

50. Tegno di folle impresa a lo ver dire (GUIDO GUINIZELLI)

FIACCHI, 47 — VALER., I, 93 — VILLAR., I, 409 — BETT., 115 — N. 2, I, 38 — CHIG. L. VIII. 305, p. 7, n. 1 — Poeti bol. (Casini), p. 22, n. 7 — Mon., Crest. (1897), 300 — Lir. Le M., 5.

- 51. Temer perchè, poich' esser pur convene (FRANCO SACCHETTI)
  CARD., C. e B., 230.
- 52. Tempo e loco mi bisogna, amore (FRANCO SACCHETTI)

  CARD., C. e B., 249.
- 53. Tempo vene chi sale e chi discende (ENZO RE)

ALLACCI, 390 [Guittone d'Arezzo] — CRESC. 38 [Enzo re] — OCCHI, 328 [id.] — VALER., I, 177 [id.] — N. 1, 115 [id.] — CHIG. L. VIII. 305, p. 168, n. 250 [id.] — VAT. 3214 (Pelaez), n. 81 [id.] — Lir. Le M., 9 [id.] — Lir. ant., 42.

- 54. Tempra, ch'è tempo omai, tempra, fortuna (GIO. BATT. REFRIGERIO)

  Giorn. stor., XII, 335.
- 55. Tener volete del dragon manera (PUCCIO BELONDI)

  VAT. D' A., n. 801 (v. 104).

- 56. Tenga il signor famiglia di bontade (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 178.
- 57. Terra chi per gente alcuna
  (ANON.)

  Arch. glott. it., 11, 1876 (Lagomagg.), 254.
- 58. Terrino, eo moro, e 'l me' ver signore
  (ONESTO DA BOLOGNA)

  CHIG. L. VIII. 305, p. 196, n. 326 Poeti bol. (Casini), p. 108, n. 61.
- 59. Testo d'un erba ch'ha nom gentilina (FRANCESCO DA BARBERINO)
  VILLAR., II, 387 Lir. ant., 524.
- 60. Ti do la buona sera e son venuto

  (ANON.)

  L. E F. MANZONI (Nozze Pucci-Boncambi, Sermattei della Genga). Modena, 1879.
- 61. Tinto di morte era tuo santo viso (ANSELMO DA FERRARA)

  Poeti faent., 2 VALER., II, 131.
- 62. Tiranni stati grandi rubatori
  (MINO DI VANNI DIETAJUVE)
  L. FRATI, Miscell. Dant. Firenze, 1884, p. 23 —
  C. DEL BALZO, 1, 395.
- 63. Toccami il viso zefiro talvolta (GIOVANNI BOCCACCIO) VILLAR., IV, 16.
- 64. Togliendo l'una all'altra foglie e fiori

  (ANON.)

  CARD., M. e P. (1874), 412.

- 65. Togliete via le vostre porte ormai (DANTE ALIGHIERI)

  Lir. Le M., 71.
- 66. Tornando poi con bella provedenza (ANON.)

  Giorn. stor., VI, 226.
- 67. Tornate, peccatori, a penitenza
  (ANON.)

  Giorn. Arcad.. vol. 148, p. 149 Giorn. stor.. vi.
  217.
- 68. Tornato è l'aspettato e chiaro giorno (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

  PILLI, 10 r. Gobbi, 106 Lir. Le M., 95 Villar., III, 263 Lir. ant., 760 Card.. C., 437.
- 69. Tornato son a' colpi del tre asso (ANTONIO BECCARI)

  Giorn. stor., xxvi, 29.
- 70. Torniamo a penitenza
  (ANON.)

  G. PADOVAN. Arch. stor. per le Marche e l'Umbria.
  vol. 1 (1884) MAZZATINTI, Propugn., N. S., 11, 159.
- 71. Tornommi a casa il palafreno vostro (ANDREA MALAVOLTI)
  ALLACCI, 6 VILLAR., IV, 283.
- 72. Tosto che l'alba del bel giorno appare (ANON.)
  TR., II, p. 172.
- 73. Tradita sono da un falso amadore (SER GIOVANNI FIORENTINO)

  TR., II, 325 CARD., C. e B., 199.

- 74. Traditor ladro, zamai nol credea (ANON.)

  Giorn. stor., IV, 51.
- 75. Tra gli uomin grandi che son di casato (BINDO BONICHI)

  ALLACCI, 90 VILLAR., III, 135 Lir. ant., 459.
- 76. Tra 'l tuo fuggire e 'l mio seguir sarà (NICCOLÒ SOLDANIERI)
  CARD., C. e B., 267.
- 77. Tra vaghi monti si serra una valle (FRANCO SACCHETTI)
  CARD., C. e B., 263.
- 78. Tre anni e più fa mo ch'amor mi prese (CECCO NUCCOLI)

  ALLACCI, 225 Lir. ant., 688.
- 79. Treccie conformi al più caro metallo
  (CINO DA PISTOIA)

  TASSO, 177 VILLAR., II, 244 *Lir. Le M.*, 85 —
  CIAMPI 2, 286 *Lir. ant.*, 443 FANF., 405.
- 80. Tre cose solamente mi sonmi grado (CECCO ANGIOLIERI)

  Mon., Crest. (1897), 513 Chig. L. viii. 305, p. 228, n. 423.
- 81. Tre donne intorno al cor mi son venute

  (DANTE ALIGHIERI)

  MONF., c. 15 r. GIUNTA, 442 OCCHI, 84 —

  VILLAR., II, 98 BETT., 80 CHIG. L. VIII. 305,
  p. 39, n. 36 CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 14 Lir.

  ant., 400 Lir. Le M., 69.
- 82. Tre generazion trovo di pietadi
  (DOMENICO CAVALCA)
  VILLAR., III, 175 -- Lir. ant., 478.

- 83. Tre giovani son piacenti e saggi (ANON.)

  Giorn. stor., II, 124.
- 84. Tremando, ardendo il cor preso si trova (GIO. PICO DELLA MIRANDOLA)
  TR., III, 61.
- 85. Tre volte fu sconfitto lo Pisano (ANTONIO PUCCI)

  VILLAR., III, 303 Lir. Le M., 101.
- 86. Trista la vita mia! più di null' omo (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 528 (IV, 217).
- 87. Tristo a colui che in le promesse spera (BINDO BONICHI)
  TR., II, 61 CARD., C., 153.
- 88. Tristo e dolente e faticato molto (GUIDO CAVALCANTI)

  SALVADORI, p. 107 [G. Cavalcanti].
- 89. Troppo agio fatto lungia dimoranza (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 208 (III, 24).
- 90. Troppo perde el tempo chi non t'ama
  (JACOPONE DA TODI)

  E. PERCOPO, Propugn., N. S., XIX, P. I, p. 376 —
  Giorn. stor., II, 296 G. MAZZATINTI, Invent. d.
  mss. ital. d. Bibl. di Francia, III, 316 GUIDO
  MAZZONI, Propugn., N. S., vol. III, P. I, p. 11.
- 91. Troppo servir tien danno ispessamente (GUIDO ORLANDI)

  VALER., II, 268 VILLAR., II, 361 VAT. D'A.,

  n. 511 (IV, 199) CHIG. L. VIII. 305, p. 255, n. 500

   VAT. 3214 (Pelaez), 129.

- 92. Troppo son dimorato
  (GIACOMO DA LENTINO)
  ALLACCI, 477 VALER., I, 276 VAT. D'A., n. 9
  (I, 35) VAT. 2, p. 24.
- 93. Trovandomi l'altr' ier di Pava in piazza (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., xxvi, 5.
- 94. Trovar sottili viaggi (BINDO BONICHI)
  BINI, 59 CARD., C., 170.
- 95. Trovato m' hai, amor, solo e senz' armi (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 48.
- 96. Troverò pace in te, donna, già mai (ser giovanni fiorentino)
  CARD., C. e B., 180.
- 97. Trovome si fallito (ANON.)
  CARD., R., p. 20.
- 98. Trovommi la tua gemina risposta (FILIPPO DEGLI ALBIZZI)
  ALLACCI, 307 VILLAR., IV, 294.
- 99. Trunto mio, che le falde avvien che bace (LISABETTA TREBIANI)
  CRESC., III, 212 Lir. ant., 772.
- 100. Tua fama singular consparsa e chiara (ANTONIO BERNANDREI)
  CRESC., III, 276.
- 1.01. Tua scritta intesi bene e lo timore (BACCIARONE DA PISA)
  VALER., I, 415 VILLAR., I, 313.

102. Tu ch' ai la busca nell' occhio, risponde (ANON.)

Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIV. 47.

103. Tu che biasimi altrui guarda in te prima (NICCOLÒ SOLDANIERI) CARD., C. e B., 282.

104. Tu che di guerra colpo non attendi (M. RINUCCINO)

Massi, 11 - N. 2, i, 212 - Vat. D' A., n. 645 (IV, 341).

105. Tu che l'opere altrui vuoi giudicare (ANON.)

Giorn. stor., II, 121.

106. Tu che sei per andar in bergamasco (ANDREA MICHIELI) Giorn. stor., XXVI, 59.

107. Tu che sei voce che lo cor conforte (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 48 r. — OCCHI, 113 — VILLAR., II, 186 — Снів. L. viii. 305, p. 145, n. 210 — Lir. ant., 432 — Vat. 3214 (Pelaez)., 169 — Lir. Le M., 86 — Pilli, 13 r. — Tasso, 3 — Ciampi 1, 33; 2, 57 — Card., C., 66 - FANF., 65.

108. Tu che stanzi lo colle ombroso e fresco (DANTE ALIGHIERI)

> VILLAR., II, 36 - BETT., 110 - Lir. ant., 365 A. BARTOLI, St. d. lett. ital., vol. v, p. 270 -O. Lucarelli, Memoria e guida storica di Gubbio. Città di C., 1888 — A. BARTOLINI, L'Arcadia. Roma, a. III (1891), p. 359, n. 6 - C. Del Balzo, i, 302.

109. Tu giugni afflizione al tristo e afflitto (ANON.)

Giorn. stor., xx, 177.

110. Tu homo chi vai per via

(ANON.)

Arch. glott. ital., II, 1876 (Lagomagg.), 201.

111. Tu lustri più che non fa l'or filato (ANTONIO CAMMELLI)

A. CAMMELLI-P. PANCIATICO, Sonetti (Nozze Faraboschi-Marradi). Livorno, 1883.

112. Tu m' hai gabbato, amor, tu m' hai offeso (ANON.)

A. SAVIOTTI, Propugn., N. S., vol. v, p. 338.

113. Tu m'hai sì piena di dolor la mente (GUIDO CAVALCANTI)

GIUNTA, 62 r. — OCCHI, 190 — VALER., II, 339 — VILLAR., I, 159 — BETT., 130 — VAT. 3214 (Pelaez), 184 — *Lir. ant.*, 243 — P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 283.

114. Tu mi prendesti, donna, in tale punto (ANON.)

Palat. 418, p. 154, n. 128.

115. Tu mi se' entrato si forte nel core
(ANTONIO PUCCI)
G. BOCCACCIO, Rime. Livorno, 1802 — VALER., III, 299.

- 116. Tu mi trafiggi, ed io non son d'acciaio (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 14.
- 117. Tu non sei Ettor figliuol de re Priamo
  (PASSERA DA LUCCA)
  CRESC., III, 116 MAZZ., I, 263 VILLAR., III, 361.
- 118. Turlu, turlu, questo non sapevi tu (ANON.)
  CARD., R., p. 113.

- 119. Tu sai ch' i' porto il cor di doglia tinto (ANTONIO BECCARI)

  Giorn. stor., xxvi, 31.
- 120. Tu santa madre del benigno Iddio (FRANCO SACCHETTI)
  RIGOLI, 19.
- 121. Tu se' gioioso, e me doglia confonde (VENTURA MONACI) CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 183.
- 122. Tu sei il mio conforto e la mia pace (ANON.)

  Giorn. stor., XL, 109.
- 123. Tu se' nel loco se ben ti rimire (CECCO NUCCOLI)

  ALLACCI, 299 Lir. ant., 690.
- 124. Tutta gente fate maravigliare (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 867 (v, 171).
- 125. Tutta la pena ch' io aggio portata (CHIARO DAVANZATI)
  VAT. D'A., n. 551 (IV, 240).
- 126. Tutte le cose ch' om non puote avere (ANON.)
  VAT. D'A. (IV, 16).
- 127. Tutte le donne ch' io audo laudare (RUSTICO DI FILIPPO)
  VAT. D'A., n. 814 (v, 117).
- 128. Tutte le forze mie ai vostri onori (BERNARDO MEDICO)
  ALLACCI, 87.

- 129. Tutte le pene ch' io giammai portai (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 568 (IV, 257).
- 130. Tutte le pene ch' io sento d' amore (CINO DA PISTOIA)

  POGGI, 118 VILLAR., 230 CHIG. L. VIII. 305, n. 516, p. 260 CIAMPI 1, 141; 2, 218 FANF., 311.
- 131. Tutte le volte ch' a l'amate rive (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)
  PILLI, 7 r.
- 132. Tutt' è piacer piacente (ANON.) Giorn. stor., xx, 174 — Vat. 3214 (Pelaez), 21.
- 133. Tutti color di sè umicidiali (MINO DI VANNI DIETAJUVE) L. FRATI, *Miscell. Dant*. Firenze, 1884, p. 23 — C. DEL BALZO, I, 396.
- 134. Tutti i morali, ben che fra le spine
  (MICHELE GUINIGI)

  SERCAMBI [ed. Minutoli]. Lucca, 1855 F. SACCHETTI [ed. Gigli]. Firenze, 1857.
- 135. Tutti i predicator di questi tempi (FRANCO SACCHETTI)
  POGGI, I, 306 VILLAR., IV, 174.
- 136. Tutti i sentieri in pace son sicuri (FRANCO SACCHETTI)
  POGGI, I, 304 VILLAR., IV, 172 CARD., C., 555.
- 137. Tutti laudemo Cristo salvatore (ANON.)

  Giorn. stor., XII, 374.

138. Tutti laudemo l'alto Dio verace

(ANON.)

E. Percopo, IV poemetti. Bologna, 1885.

139. Tutti li miei pensier parlan d'amore (DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 3 — GOBBI, 16 — OCCHI, 5 — VILLAR., II, 10 — BETT., 9 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 30 — Lir. ant., 348 — Lir. Le M., 51.

140. Tutti plangamo la paxione (ANON.)

Giorn. stor., VIII, 194.

141. Tutti sem d'una razza (BINDO BONICHI)
CARD., C., 159.

142. Tutti voi segnor e frai
(ANON.)

Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 235.

143. Tutto ch' i' mi lamenti nel mi' dire (GUIDO CAVALCANTI) VAT. D'A. (v, 261) - SALVADORI, p. 99 [Cavalcanti Guido].

144. Tutto ch' io poco vaglia (GUITTONE D'AREZZO)

GIUNTA, 86 [Dante da Maiano] — ()CCIII. 238 [id.] — VALER., II, 447 [id.] — VILLAR., I, 262 [id.] — Lir. ant., 223 [id.] — VALER., I, 200 [Guittone d' Arezzo] — Laur. Red. 9 (Casini), p. 138, n. 48 [id.] — Pell., 355 [id.].

145. Tutto ch' io sia nel ver discerner credo (GILLIO LELLI)
ALLACCI, 353.

246 [T 146-152]

146. Tutto ciò ch'altrui piace a me disgrada (CINO DA PISTOIA)

VILLAR., II, 221 — CHIG. L. VIII. 305, p. 179, n. 283 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 117 — TASSO, 70 — CIAMPI 1, 111; 2, 175 — CARD., C., 77 — FANF., 248.

147. Tutto il dolor ch'eo mai portai fu gioia (GUITTONE D'AREZZO)

GIUNTA, 98 r. — ОССНІ, 263 — VILLAR., 132 — VAT. D'A., n. 134 (II, 134) — LAUR. RED. 9 (Casini), p. 108, n. 38 — PALAT. 418, p. 126, n. 96 — Lir. ant., 179 — VALER., I, 153 — PELL., 272.

148. Tutto il mondo me par mal canzato (DANTE ALIGHIERI)

Giorn. di filol. romanza, IV, 204, n. 3 — A. GUA-LANDI, Accenni alle orig. d. lingua ecc. Bologna, 1885.

149. Tutto il sal ch'è in Grosseto e intorno a l'Alpi (ANON.)

Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 87.

150. Tutto il tempo del mondo m'è avvenuto (MEO DI BUGNO DA PISTOIA)

Valer., II, 220 — A. Gualandi, Accenni alle orig. d. lingua. Bologna, 1885 — Giorn. di filol. romanza, IV, 204, n. 3.

- 151. Tutto l'affanno la pena e 'l dolore (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 251 (III, 149).
- 152. Tutto lo giorno intorno vo fuggendo (RUSTICO DI FILIPPO)

Tr., 1, 196 [Chiaro Davanzati] — Vat. D'A., n. 837 (v. 140).

153. Tutto lo mondo in veritae

(ANON.)

Arch. glott. ital., 11, 1876 (Lagomagg.), 249.

154. Tutto lo mondo si mantien per fiore (BONAGGIUNTA URBICIANI)

VALER., I, 519 — VILLAR., I, 329 — Lir. ant., 211.

155. Tutto lo mondo vive sanza guerra (FOLCACHIERO FOLCACHIERI)

ALLACCI, 311 — CRESC., III, 11 — VALER., I, 15 — N. 1, 39; 2, 16 — *Lir. Le M.*, 1 — VAT. D'A.. n. 116 (II, 74) — VAT. 2, p. 106 — Mon., *Crest.*, 81 — *Lir. ant.*, 10.

247

156. Tutto mi salva il dolce salutare (CINO DA PISTOIA)

PILLI, 5 r. — CORB., 72 r. — GOBBI, 34 — ОССИИ, 142 — CIAMPI 1, 20; 2, 27 — VILLAR., II, 178 — BETT., 156 — Lir. Le M., 85 — Lir. ant., 431 — CARD., C., 53 — FANF., 21 — CHIG. L. VIII. 305, p. 260, n. 514 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 55 [ Dante Alighieri ].

157. Tutto mi strugge in pensiero ed in pianto (GUITTONE D'AREZZO)

VALER., I, 132 — VAT. D'A., n. 151 (II, 231) — LAUR. RED. 9 (Casini), p. 91, n. 30 — Pell., 225 — Giorn. stor., vol. III, p. 169.

158. Tutto mi strugge l'animo una vecchia (ANON.)
CHIG. L. VIII. 305, p. 264, n. 527.

159. Tutto questo anno che mi son frustato (CECCO ANGIOLIERI)

A. Battistella, Bibl. delle scuole ital., vol. 11 1890, n. XII.

160. Tuttora aggio di voi rimembranza
(PUCCIANDONE MARTELLI)
VALER., 1, 460 — VILLAR., 1, 516 — Lir. ant., 133
— PALAT. 418, p. 101, n. 83.

161. Tuttora la dolce speranza
(GIACOMINO PUGLIESE)

VALER., I, 232 — VILLAR., I, 375 — VAT. D'A., n. 56
(I, 383) — VAT. 2, p. 57.

162. Tuttor ch' eo dirò gioi', gioiva cosa (GUITTONE D'AREZZO)
VALER., II, 55 — PELL., 50.

163. Tuttor s' eo veglio o dormo
(GUITTONE D'AREZZO)

ALLACCI, 385 — VALER., I, 149 — VAT. D'A., n. 141
(II, 181) — VAT. 2, p. 130 — LAUR. RED. 9 (Casini),
p. 102, n. 35 — Pell., 261.

164. Tu vedi, Antonio mio, che 'l secol nostro (JACOPO CORSI)

Giorn. stor., xv, 202.

165. Tu vuoi pur ch' io dica (B. TOMMASUCCIO DA FOLIGNO) CRESC., III, 192.

## U

- 1. Uccel di dio, insegna di giustizia (ANON.)
  CARD., M. e P. (1874), 441.
- 2. Udendo il ragionar de l'alto ingegno (JACOPO ALIGHIERI)

  CRESC., III, 130 VILLAR., III, 129.

- 3. Udii una voce che pur qui mi chiama (JACOPONE DA TODI)

  Lir. ant., 329.
- 4. Udirò tuttavia sanza dir nulla (MATTEO CORREGGIARI) SART., 91.
- 5. Udite la cagion de' miei sospiri
  (CINO DA PISTOIA)

  GIUNTA, 52 PILLI, 22 r. CIAMPI 1, 58; 2, 86
   Occhi, 119 VILLAR., II, 193 Liv. ant., 431
   CARD., C., 65 FANF., 107.
- 6. Udite, udite voi, che siete amanti (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 243, n. 466.
- 7. Umana cosa è corso di natura (simone forestani)
  Sart., 88.
- 8. Umile core e fino e amoroso
  (JACOPO MOSTACCI)

  VAT. D'A., n. 45 (I, 133) Propugn., III. 95

  PALAT. 418, p. 25, n. 9 Mon., Crest., 58.
- 9. Umilemente faccio a voi preghero (ANON.) VAT. D'A. (v, 235).
- 10. Umilemente vo merzè cherendo (ANON.)
  VAT. D' A., n. 277 (III, 22).
- 11. Umile sono ed orgoglioso
  (RUGGERI PUGLIESE)

  TR., I, 48 VAT. D'A., n. 63 (1, 104) BARTOLL,
  Crest., 98 -- Ulrich, 54 Mox., Crest., 1897, 209.

- 12. Umiltà dolcemente lo riceve (FOLGORE DA S. GEMIGNANO)

  CORAZZ., 230 N. 2, 1, 347 NAVONE, p. 47.
- 13. Una bestiuola ho vista molto fiera
  (RUSTICO DI FILIPPO)

  TR., I, 234 VAT. D'A., n. 848 (v, 151) *Riv.*erit., IV, 2 MON., *Crest.* (1897), 248 T. CASINI,

  N. Ant., vol. CIX, p. 486.
- 14. Una colomba candid' e gentile (ANON.)

  CARD., M. e P. (1874), 421.
- 15. Una colomba più che neve bianca (ANON.)
  CARD., M. e P. (1874), 420.
- 16. Una donna leggiadra e trionfante (OBIZZO ALIDOSI)

  Giorn. stor., xx, 184.
- 17. Una donna mi passa per la mente (CINO DA PISTOIA)

  GIUNTA, 54 r. OCCHI, 125 VILLAR., II, 193 CHIG. L. VIII. 305, p. 141, n. 207 VAT. 3214 (Pelaez), 109 Lir. ant., 435 Lir. Le M., 87 PILLI, 25 r. TASSO, 37 CIAMPI 1, 63; 2, 97 CARD., C., 48 FANF., 123.
- 18. Una fera gentil più ch'altra fera
  (MATTEO FRESCOBALDI)

  TR., II, 73 CARD., C., 245 CARD., M. e P.
  (1874), 429.
- 19. Una fera, manticora chiamata (ANON.)G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 722.

20. Una figura della donna mia (GUIDO CAVALCANTI)

Valer., II, 358 — Villar., I, 174 — Vat. 3214 (Pelaez), 154 — Lir. ant., 251 — G. Poggi. Or San Michele. Firenze, Pellas, 1895, in 8 — P. Ercole. Livorno. Vigo, 1885, p. 334 — I. Del Lungo. N. Ant., vol. CVIII (1889), p. 51 — P. Franceschini. L'oratorio di S. Michele in Orto. Firenze, Landi, 1892, p. 12.

21. Una formana iscoppai da cascioli (CASTRA)

Cresc., пі, 40 [Castra] — Мом., Crest. (1897), 493 [id.] — Vat. D'A., n. 89 (і, 485) [Osmano] — Propugn.. пі, 90 [id.].

22. Una gentil piacevol giovenella (CINO DA PISTOIA)

Оссні, 143 — Villar., п. 179 — Ветт., 156 — Снів. L. VIII. 305, р. 140, п. 197 — Ріці, 6 г. — Сіамрі 1, 23: 2, 31 — Сакр., С., 50 — Fanf., 25.

23. Una giovene donna di Tolosa

(GUIDO CAVALCANTI)

GIUNTA, 64 — OCCHI, 193 — VALER., II, 345 — VILLAR., I, 162 — BETT., 133 — CHIG. L. VIII. 305, p. 93, n. 90 — *Lir. ant.*, 245 — *Cultura*, vi, 545 — P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 305.

24. Un albor è da Dio piantato

(ANON.)

G. Mazzatinti, Invent. d. mss. ital. d. Bibl. di Francia, III, 338.

25. Un'allegrezza mi vene dal core (ANON.)
VAT. D'A. (IV, 57).

U 26-33]

26. Un'alta ricca rocca e monte manto
(CINO DA PISTOIA)

TR., I, 289 — TASSO, 71 — FANF., 413 — V. ROSSI.
Bologna, 1886, p. 40.

27. Un amoroso sguardo spiritale (GUIDO CAVALCANTI)

FIACCHI, 52 — VALER., II, 363 — VILLAR., I, 170 — CHIG. L. VIII. 305, p. 95, n. 98 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 165 — *Lir. ant.*, 249 — P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 272.

- 28. Un anel corredato d'un rubino (CINO DA PISTOIA)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 171, n. 260 FANF., 437.
- 29. Una angelica idea in faccia umana (CANDIDO MILANESE)
  CRESC., III, 305.
- 30. Un'angioletta m'apparve un mattino (SER GIOVANNI FIORENTINO)
  CARD., C. e B., 178.
- 31. Una piacente donna, conta e bella (VERCELLINO)

  CRESC., III, 124 VALER., II, 526 CHIG. L. VIII. 305, p. 210.
- 32. Una pietra, pretiosa margherita (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 266, n. 532.
- 33. Una ragion, qual io non saccio, chero (GONELLA ANTERMIELLI)

  VALER., I, 530 VILLAR., II, 419 PALAT. 418, p. 160, n. 144 VAT. D'A. (IV, 58).

[U 84-42] 253

34. Un arbore fogliato

(BONAGGIUNTA URBICIANI)

CORB., 94 r. — VILLAR., I, 281 — VAT. 3214 (Pelaez), 57.

35. Un asempio ve posso dir (ANON.)

Arch. glott. ital., II. 1876 (Lagomagg.), 246.

36. Una smaniosa e insensata vecchia (ANON.)
CARD., M. e P. (1874), 437.

37. Una stella con si nuova bellezza
(DINO FRESCOBALDI)

VALER., II, 516 — VILLAR., III, 370 — N. 1, II, 105
— Lir. Le M., 39 — Lir. ant., 344 — N. 2, 1, 335
— Chig. L. viii. 305, p. 146, n. 215.

- 38. Un'augelletta, amor, di penna nera (franco sacchetti)
  Card., C. e B., 261.
- 39. Una via ch'è stava inderno
  (ANON.)

  Arch. glott. ital., x, 1886-88 (Parodi), 119.
- 40. Una via de poi disnà
  (ANON.)

  Arch. glott. ital., II, 1876 (Lagomagg.), 214 e 296 —
  BARTOLI, Crest., 71.
- 41. Una vigna ho piantà (PIERO DELLE VIGNE) CARD., C. e B., 27.
- 42. Un bel girifalco scese alle mie grida
  (NICCOLÒ SOLDANIERI)

  TR., II, 195 -- CARD., C. e B., 277 -- CARD., M. e
  P. (1874), 425.

- 43. Un cane, un'oca e una vecchia pazza (ANON.)
  CARD., M. e P. (1874), 436.
- 44. Un caso avvenne in su la mezza notte (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 178.
- 45. Un conseio ve domando
  (ANON.)

  Arch. glott. ital., 11, 1876 (Lagomagg.), 204.
- 46. Un consiglio ti do di passa passa Vedi: Per consiglio.
- 47. Un corso di cor san m'ha sì trafitto (Anon.)
  Chig. L. viii. 305, p. 239, n. 454.
- 48. Un dinaro con che far cottardita
  (CECCO ANGIOLIERI)

  ALLACCI, 209 VILLAR., II, 160 Lir. ant., 683
   Chig. L. viii. 305, p. 245, n. 470.
- 49. Un disio amoroso (TERINO DA CASTEL FIORENTINO) VAT. D' A., n. 189 (II, 384).
- 50. Un disio d'amore sovente (INGHILFREDI SICULO)

  Lir. ant., 37 VALER., 1, 151.
- 51. Un di si venne a me melanconia (DANTE ALIGHIERI)

  ALLACCI, 291 ОССИИ, 90 VILLAR., II, 32 ВЕТТ., 85 Lir. ant., 461.
- 52. Un dolce aspecto, un umil portamento (NICCOLÒ DA CORREGGIO)

  Giorn. stor., XXII, 108.

- 53. Un fattor che pe' Bardi fu in Vignone
  (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIII, 93.
- 54. Un gentiluom di Roma una fiata (ANTONIO PUCCI)
  CARD., C., 460.
- 55. Un giorno avventuroso
  (INGHILFREDI SICULO)

  Lir. ant., 36 Valer., 1, 150 Palat. 418, p. 76,
  n. 60 Vat. D'A., n. 122 (II, 95) [Bonaggiunta
  Urbiciani] Valer., 1, 150 [id.] Prop., V. S.,
- 56. Un giorno l'ortolano in sulla strada
  (ANON.)
  Giorn. stor., VI, 230.

II, P. I, p. 305 [id.].

- 57. Un giorno scopiaran pur ste cicale (ANTONIO CAMMELLI)

  Giorn. stor., 1x, 222.
- 58. Un longo ben faremo, òzi farò (JACOPO SANGUINACCI)

  Giorn. stor., 1x, 209.
- 59. Un lungo tempo so' stato in disio (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 613 (IV, 304).
- 60. Un mercenaio intende a grandeggiare (ANON.)
  CHIG. L. VIII. 305, p. 244, n. 468.
- 61. Un modo c'è a viver fra la gente (BINDO BONICHI)

  Tr., II, 62 Giorn. stor., II, 123.

- 62. Un mostro de natura e de Cain (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., xxvi, 71.
- 63. Un nobile e gentile immaginare (PAOLO LANFRANCHI)

  Riv. Sarda. Cagliari, 1875, 1, 391.
- 64. Un novello pensiero ho al core, e voglia
  (ANON.)
  VAT. D'A., n. 67 (1, 418) Mon., Crest. (1897), 310.
- 65. Uno amoroso e fin considerare
  (DANTE DA MAIANO)
  GIUNTA, 77 OCCHI, 221 VALER., II, 472 —
  VILLAR., I, 240 Lir. ant., 231.
- 66. Uno antiquo pastor docto et perito (PAOLO TAEGIO)

  Giorn. stor., v, 241.
- 67. Uno disio d'amore
  (ANON.)
  PALAT. 418, p. 76, n. 61.
- 68. Uno disio m'è nato (CHIARO DAVANZATI) VAT. D'A., n. 229 (III, 85).
- 69. Uno ha tre figlie, e vuol maritarne una (ANTONIO PUCCI)
  ALLACCI, 51 VILLAR., III, 290.
- 70. Un omo binni atzesu

  (ANON.)

  MON.. Crest. (1897), p. 411.

[U 71-78] 257

71. Uno piacere dal core si muove (UGO DA MASSA) CRESC., 88 -- VALER., H. 135 — VILLAR., H. 111 — VAT. D'A. (IV. 18).

72. Uno piagente sguardo (PIERO DELLE VIGNE)

GIUNTA, 112 — OCCHI, 323 — VALER., I, 51 — VIII-LAR., I, 276 — Lir. ant., 20 — PALAT. 418, p. 38, n. 121 — VAT. D'A., n. 73 [1, 436).

73. Uno oseletto che canta d'amore (MONALDO D'AQUINO)

Franc. da Barberino, Docum. d'amore [ed. Ubaldini]. Roma, 1640, Tav. s. v. acqua (i vv. 3-4) [Rinaldo d'Aquino].

- 74. Uno spirito è zunto enanti el core (NICCOLÒ QUERINI)

  P. venez. (Lazzarini), 97.
- 75. Uno splendido lume che v'avvampa (MATTEO FRESCOBALDI)
  TR., II, p. 72.
- 76. Un voler mi tragge 'l cor sovente

  (DANTE DA MAJANO)

  GIUNTA. 79 OCCHI, 221 VALER., II, 479

  VILLAR., I, 244 Lir. ant., 233.
- 77. Un pellegrin uccel gentil e bello (ANON.)
  TR., II, p. 163.
- 78. Un pensier nella mente mia si chiude
  (GUIDO NOVELLO DA POLENTA)

  MONE., 46 | Nuccio Piacenti | C. Ricci. L'altimo
  rifugio di D. A. Milano, 1891, p. 379.

- 79. Un piangere amoroso lamentando (ANON.)
  - G. MAZZONI, Atti del R. Istit. Ven., Ser. VII, vol. II (1891), p. 403.
- 80. Un pianger lieto, un lacrimar soave

  (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

  VILLAR., III, 258 Lir. ant., 757 PILLI, 13 —

  Lir. Le M., 94.
- 81. Un poco esser mi pare isviatetto
  (GUIDO CAVALCANTI)

  VAT. D'A. (v, 286) SALVADORI, p. 113 [G. Cavalcanti].
- 82. Un pur e fedel servo tuo mi manda (ANTONIO BUFFONE)
  ALLACCI, 16.
- 83. Unqua per pure che io patisca, amando (RUSTICO DI FILIPPO)

  TR., I, 208 VAT. D'A., n. 816 (v, 119) T. CASINI, N. Ant., vol. cix (1890), p. 486.
- 84. Un reo vento con arsura

  (ANON.)

  Arch. stor. ital., app. n. 18 al vol. iv (1847), p. 25

   Arch. glott. ital., ii, 1876 (Lagomagg.), 225.
- 85. Un sol pensier che mi vien nella mente (dino frescobaldi)

  Valer., II, 503 Villar., III, 376 N. 1, II, 102

   Lir. Le M., 39 Lir. ant., 343 N. 2, I, 331

   Chig. L. viii. 305, p. 85, n. 76.
- 86. Un sol si vede ch' ogni luminare (CHIARO DAVANZATI)
  VAT. D'A., n. 378 (IV, 53).

- 87. Un tasso con brachete in berteella (ANDREA MICHIELI)

  Giorn. stor., xxvi, 40.
- 88. Un vero serafin creato in cielo (DOMENICO FUSCO)
  CRESC., III, 341.
- 89. Uom di misero stato (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI) CARD., C., 189.
- 90. Uomini singolar, città, comuni (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 175.
- 91. Uomo ch'è infelice (BINDO BONICHI) BINI, 57.
- 92. Uomo c' avene a bene e po' savere (CHIARO DAVANZATI)
  VAT. D'A., n. 640 (IV, 336).
- 93. Uomo che parla con dolce sermone (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 179.
- 94. Uomo che parli per si gran contegni (TOMMASO DA FAENZA) VAT. 3214 (Pelaez), 34.
- 95. Uomo che ha poco, di leggier lo spende (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., XIV, 74.
- 96. Uomo ch'è saggio nello cominciare
  (BONAGGIUNTA URBICIANI)
  VALER., I, 516 VILLAR., I, 327 Liv. ant., 210.

97. Uomo che è saggio non corre leggero (GUIDO GUINIZELLI)

Allacci, 388 [Guittone d'Arezzo] — Occhi, 356 [id.] — Corb., 92 r. [Guido Guinizelli] — Valer., i, 112 [id.] — Villar., i, 391 [id.] — N. 1, i, 74 [id.] — Bett., 126 [id.] — Massi, 24 [id.] — Vat. D'A., n. 736 (v, 88) [id.] — P. bologn. (Casini), p. 40, n. 21 [id.] — Bart., Crest., 146 [id.] — Card., R., 36 [id.] — Chig. L. viii. 305, 127 [id.] — Vat. 3214 (Pelaez) 69 [id.] — Casan. d. v. 5 (Pelaez), 150 [id.] — Lir. ant., 155 [id.] — Mon., Crest. (1897), 304 [id.] — V. Rossi. Bologna, 1886, p. 87 [id.] — A. Gualandi. Bologna, Romagnoli, 1885 — Pellegrini, Propugn., N. S., vol. III (1890), P. II, p. 130 — Giorn. di filol. rom., iv, 204, n. 3 — T. Casini, Propugn., N. S., vol. I, P. II, p. 416.

- 98. Uomo disvariato tegno, il quale (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 614 (IV, 305).
- 99. Uomo fallito plen de van pensieri
  (GUITTONE D'AREZZO)

  ALLACCI, 389 OCCHI, 259 VILLAR., I, 126 —

  Lir. ant., 185.
- 100. Uomo, lo cui nome per effetto
  (CINO DA PISTOIA)

  GIUNTA, 51 r. OCCHI, 119 VILLAR., II, 192 —
  BETT., 161 CHIG. L. VIII. 305, p. 166, n. 246 —
  PILLI, 19 r. TASSO, 13 CIAMPI 1, 51; 2, 78 —
  CARD., C., 16 FANF., 66.
- 101. Uomo mettiti a pensare (JACOPONE DA TODI)

  Lir. ant.: 301.
- 102. Uomo non crederia che con un sguardo (CINO DA PISTOIA)
  TASSO, 170.

[U 103-110] 261

103. Uomo non fu ch'amasse lealmente (GUIDO CAVALCANTI)

Vat. D'A. (v, 247) — Salvadori, p. 93 [Cavalcanti Guido].

104. Uomo no prese ancor si sazamente (FABRUZZO DA PERUGIA)

Allacci, 295 — Poeti per., 9 — Gobbi, 3 — Valer., 1, 135 — N. 1, 11, 236 — Card., R., 33 — P. bologn. (Casini), p. 131, n. 78 [Fabrizio de' Lambertazzi] — T. Casini, Propugn., N. S., vol. 1, P. 11, p. 1.

Vedi: Null'omo prese ancor si sazamente.

- 105. Uomo passionato da fortuna (GRAZIOLO BAMBAGLIOLI)
  CARD., C., 186.
- 106. Uomo saccente et da maestro saggio (MULA DE' MULI)

  TASSO, 112 CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 109.
- 107. Uomo sapiente e vero (GUITTONE D'AREZZO)
  LAUR. RED. 9 (Casini), p. 67, n. 21.
- 108. Uomo, se segnore tu trovasse (JACOPONE DA TODI)

  E. PERCOPO, *Propugn.*, V. S., vol. XVII, p. 127.
- 109. Uomo, se voli de l'anima pensare (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 720.
- 110. Uomo smarrito che pensoso vai (CINO DA PISTOIA)

ALLACCI, 279 — OCCHI, 182 MAZZ., 1. 3 VILLAR., II, 242 BETT., 174 — CHIG. L. VIII, 306, p. 142, n. 204 — VAT. 3214 (Pelaez), 105 — Lir. ant., 443 — CIAMPI 2, 270 — CARD., C., 77 FANI., 385 Lir. Le M., 87.

- 111. Uomo superbo, vegote repleto
  (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 723.
- 112. Uom può saper ben fisica e natura (PIETRO FAYTINELLI)

  DEL PRETE. Bologna, 1874.
- 113. Usato avea lungo temporale

  (DANTE DA MAIANO)

  GIUNTA, 81 r. OCCHI, 230 VALER., II, 490 —
  VILLAR., I, 249 Lir. ant., 236.
- 114. Uva con fichi, pera, mela e mora
  (ANON.)

  Giorn. stor., xvi, 351 e xviii, 353.

## V

- 1. Vacche ne' tora più neente bado

  (MEO ABBRACCIAVACCA)

  VALER., II, 15 VILLAR., I, 440 Lir. ant., 111.
- 2. Va'in mercato, Giorgin, tien qui un grosso (BURCHIELLO)
  GOBBI, 121.
- 3. Vale, frate Iohanni, vale

  (JACOPONE DA TODI)

  E. PERCOPO, Propugn., V. S., vol. xvii, p. 154.
- 4. Valer potesse a guerrieri dicti amanti (ANON.)
  PALAT. 418, p. 134, n. 103.
- 5. Valer vorria s' io mai fui validore (CHIARO DAVANZATI) VAT. D'A., n. 246 (III, 136).

6. Valletto, se m' amate, siate saggio

Card., C. e B., p. 58 — G. A. Cesareo, La poesia sicil, sotto gli Sveri. Catania, 1894, p. 374.

7. Valoroso signore, antico e saggio (FRANCO SACCHETTI)

Pogg., I. 313 - Villar., IV. 182.

8. Va, mio sonetto, e sai con cui ragiona? (CHIARO DAVANZATI)

Massi, p. 23 — N. 2, 197 Vat. D'A., n. 556 (iv, 245), [Chiaro Davanzati].

- 9. Vana speranza, che mia vita festi (FRANCO SACCHETTI)
  CARD., C. e B., 260.
- 10. Vanne, sonetto, in ca' de' Lambertini
  (BONAGGIUNTA URBICIANI)

  VALER., I. 528 VILLAR., I. 333 PALAT. 418.
  p. 159, n. 142.
- 11. Vanno gli augelli intorno al nuovo gufo (FRANCO SACCHETTI)

  CARD.. U. e B.. 261 CARD.. M. e P. (1874), 422.
- 12. Va, rivesti San Gal, prima che dichi
  (FORESE DONATI)

  CRESC., III, 72 VILLAR., II, 355 I. DEL LUNGO.

  La tenzone di D. con F. Donati, Bologna, 1888.
- 13. Vascello pino de summa scïentia (ANON.)

  Giorn. stor., VII, 357.
- 14. Va, sposizione mia, sicuramente EGIDIO COLONNA CRESC., III, 93.

- 15. Vazzo tore lo so dilecto vole (MATTEO GRIFFONI)
  SORBELLI (1901), 19.
- 16. Vecchiezza viene a l'uom quand'ella viene
  (ANTONIO PUCCI)

  ALLACCI, 25 [Antonio Buffone] Propugn., XIV, 165.
- 17. Vede perfettamente ogni salute
  (DANTE ALIGHIERI)
  GIUNTA, 8 OCCHI, 15 VILLAR., II, 15 BETT.,
  18 CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 40 Lir. ant., 351
   Lir. Le M., 54 V. Rossi. Bologna, 1886, p. 114.
- 18. Veder mi par già quel dalla Faggiuola (PIETRO FAYTINELLI)

  DEL PRETE, Bologna, 1874.
- 19. Veder poteste quando vi scontrai
  (GUIDO CAVALCANTI)

  ALLACCI, 375 GOBBI, 9 OCCHI, 197 VALER.,
  II, 352 VILLAR., 167 BETT., 136 CHIG. L. VIII.
  305, p. 95, n. 94 VAT. 3214 (Pelaez), 93 Lir.
  ant., 247 P. Ercole. Livorno, Vigo, 1885, p. 294.
- 20. Veder ti possa io, vecchia stomacosa (ANON.)

  Parm. 1081 (Costa), Giorn. stor., xiv, 36.
- 21. Vedesti al mio parere ogni valore (GUIDO CAVALCANTI)

Giunta, 183 — Occhi, 339 — Valer., II, 353 — Villar., I, 167 — Bett., 136 — Chig. L. viii. 305, p. 97, n. 102 — Vat. 3214 (Pelaez), 74 — Lir. ant., 248 — P. Ercole. Livorno, Vigo, 1885 — A. D'Ancona, Vita nuova d. D. A. Pisa, 1884, p. 40 — T. Casini, Vita nuova d. D. A. Firenze, 1885, p. 22. — V. Rossi. Bologna, 1886, p. 51 — C. Del Balzo, I, 3 — Casan. d. v. 5 (Pelaez), 27 [Dante Alighieri].

22. Vedete, chi.io son un che vo piangendo (GUIDO CAVALCANTI)

GIUNTA, 65 — ОССИІ, 199 — VALER., II. 277 — VILLAR., I. 176 — ВЕТТ., 140 — СПІС. L. УПІ. ЗОБ. р. 20, п. 17 — Lir. ant., 253 — Р. Ercole. Livotno. Vigo, 1885, p. 38.

23. Vedete, donne, bella creatura

(CINO DA PISTOIA)

Осси, 143 — Villar., и, 179 — Ветт., 157 Сиб. L. viii. 305, р. 134, п. 179 — Рид., 7 Сіамрі 1, 24; 2, 33 — Сарр., С., 51 — Fant., 27.

24. Vedete s'è pietoso

(NOFFO D'OLTRARNO)

FIACCHI, 21 — VALER.. I, 160 — VILLAR.. I. 291 N. 1. I, 102 — *Lir. Le M.*, 7 — *Lir. ant.*, 31 — VAT. 3214 (Pelaez), n. 139.

25. Vedi lo rusignolo picciolino (ANON.)

G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 728.

26. Vedova, sola, ottenebrata e scura (NICCOLÒ DA CORREGGIO)
SANUDO, Vite de' dogi - BIGI (1862), 42.

27. Vedut' aggio una stella mattutina (ANON.)
CHIG. L. VIII. 305, p. 262, n. 522.

28. Veduto han gli occhi miei si bella cosa (CINO DA PISTOIA)

GIUNTA, 56 r. — CORB., 72 r. — GORBI, 31 — OCCHI, 128 — VILLAR., II, 202 — BETT., 165 — CHIG. L. VIII. 305, p. 259, n. 512 — Lir. ant., 436 — PILLI, 31 r. — Tasso, 45 — Ciampi 1, 76; 2, 118 — Card., C., 56 — Fanf., 151.

29. Veduto ho già che ciascuno è in assetto (BINDO BONICHI)

Allacci, 97 — Villar., III, 138 — Card., C., 150 — Lir. ant., 461.

30. Veduto ho la lucente stella diana (GUIDO GUINIZELLI)

CORB., 91 — OCCHI, 296 — VALER., I, 109 — VILLAR., I, 390 — N. 1, 92 — BETT., 122 — N. 2, I, 48 — CHIG. L. VIII. 305, p. 105, n. 125 — P. bologn. (Casini), p. 33, n. 14 — VAT. 3214 (Pelaez), 91 — Lir. ant., 153 — Lir. Le. M., 6 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 149.

Vedi: I'ho veduta la stella diana.

31. Vegando certannamente

(ANON.)

Arch. glott. it., 11, 1876 (Lagomagg.), 256.

32. Veggendo pur che l'arco di Cupido (VENTURA MONACI)

E. MONACI, Bologna, 1879, p. 21 — CASAN

E. Monaci. Bologna, 1879, p. 21 — Casan. d. v. 5 (Pelaez), 187.

33. Veggio di nove tele ordire e tessere (ANON.)
TR., II, p. 119.

34. Veggio di sangue uman tutte le strade (LIVIA CHIAVELLI)

Lir. ant., 794.

35. Veggio la guerra si accetta al mondo (FRANCO SACCHETTI)
POGG., I, 308 — VILLAR., IV, 176.

36. Veggio la lodola de terra salire (ANON.)

G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 728 — F. TORRACA, Noterelle dantesche (nozze Morpurgo-Franchetti). Firenze, 1805.

[V 37-43]

37. Veggio l'antica dritta e ferma scala (BRACCIO BRACCI)

Sart., 39 — Bull. Ist. stor. ital., n. 24 (1902), p. 134

38. Veggio ne gli occhi de la donna mia (GUIDO CAVALCANTI)

GIUNTA, 65 r. — OCCHI, 199 — VALER., II, 278 — VILLAR., I, 177 — BETT., 141 — N. 2, I, 282 CHIG. L. VIII. 305, p. 21, n. 19 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 156 — Lir. ant., 253 — Lir. Le M., 32 — P. ERCOLE. Livorno, Vigo, 1885, p. 371 — V. ROSSI. Bologna, 1886, p. 118.

39. Vegna, vegna chi vol(e) giocundare (GUITTONE D'AREZZO)

Laur. Red. 9 (Casini), p. 56, n. 15 — Mon. Crest. (1897), 185.

40. Venenen corazo per dire (ANON.)

P. bologn. (Casini), p. 194, n. 113.

41. Venite ad adorare

(ANON.)

I. Della Giovanna, Miscell. francesc., vol. ii (1887), p. 179.

42. Venite ad orare, per pace pregare (ANON.)

G. MAZZATINTI, Inv. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, vol. III, p. 144 — G. Poggi, Or San Michele. Firenze, 1895.

43. Venite a intender li sospiri miei (DANTE ALIGHIERI)

Giunta, 10 — Оссиі, 16 — Villar, II, 16 — Вітт., 21 — Саsan. d. v. 5 (Pelaez), 24 е 42 — Lir. ant., 352 — Lir. Le M., 56 — V. Rossi. Bologia, 1886, p. 128.

44. Veniti a la croce

(ANON.)

GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.

45. Venite a laudare

(ANON.)

Mazzoni, Propugn., N. S., vol. II, P. II, p. 221.

46. Venite a laudare la donna e pregare (ANON.)

G. Poggi, Or San Michele. Firenze, 1895.

47. Venite a pianger con Maria (ANON.)

G. Padovan, Arch. st. per le Marche e l' Umbria, vol. i (1884) — Propugn. (Mazzatinti), N. S., vol. ii (1889), p. 156.

48. Venite a pianger meco, o cristiani (GIOVANNI QUERINI)

P. venez. (Lazzarini), 90.

49. Venite a pianger meco, cuor pietosi (ALESSO DONATI)

Mazz., I, 252 — Villar., II, 415 — Lir. ant., 661.

50. Venite, sacre e gloriose dive

(BERNARDO PULCI)

Giorn. stor., v, 141.

51. Veniti tutta zente

(JACOPO VALARESSO)

P. veneziani (Lazzarini), 103.

52. Venne Cristo umiliato

(ANON.)

MAZZATINTI, Propugn., N. S., vol. 11, p. 164.

[V 53-61] 260

- 53. Vento a levante ed a meridiana (contino lanfredi)
  Allacci, 289.
- 54. Ventura, i' sento di quella panatica (GIOVANNI FRESCOBALDI)

  CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 191.
- 55. Ventura son che a tutto il mondo impero (MATTEO FRESCOBALDI)
  TR., 11, 76.
- 56. Venus al suo Cupido, per diletto (NICCOLÒ SOLDANIERI)
  CARD.. C. e B., 276.
- 57. Venuto è boce di lontan paese (CIONE BAGLIONE) Tr., I, 186 — Mon. Crest. (1897), 263.
- 58. Venuto è il lione
  (ANON.)
  CARD., *C. e B.*, p. 29.
- 59. Venuto m'è in talento di savere

  (RINALDO D'AQUINO)

  VALER., I, 216 VILLAR., I, 521 VAT. D'A., n. 73

  (I, 73 e v, 233) -- VAT. 2. p. 32 PALAT. 118

  pag. 79, n. 63.
- 60. Verace corpo e sangue (ANON.)

  Giorn. stor., VII, 361.
- 61. Verace è il ditto, che chi ha misura (NATUCCIO CINQUINA)
  VALER., I, 421 VILLAR., I, 471.

- 62. Veracemente amore ha simiglianza
  (M.º RINUCCINO)
  VAT. D'A., n. 507 (IV, 193) Propugn., vol. VI, P. I, p. 357.
- 63. Vera croce, sancta e pura (ANON.)

  Giorn. stor., VII, 166.
- 64. Veramente facto è lo grifone (ANON.)
  G. MAZZATINTI, Bestiario, p. 724.
- 65. Vera vertu dal ciel convien che cada (PAOLO DI BERNARDO)

  Propugn., N. S., vol. 1, p. 103.
- 66. Vera vertù disprexia ogni terreno (PAOLO DI BERNARDO)

  Propugn., N. S., vol. 1, p. 103.
- 67. Verbum caro, dulce Maria
  (ANON.)

  GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.
- 68. Vergen santa Margarita
  (ANON.)

  Rime gen. (Lagomaggiore), Arch. glott. it., vol. II
  (1876), 164.
- 69. Vergene donçella da Dio amata

  (ANON.)

  MAZZONI, Propugn., N. S., vol. II, P. II, p. 249 —

  G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di

  Francia, III, 409.

70. Vergine donzella imperadrice (ANON.)

> G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 372.

71. Vergine gloriosa e benedecta (ANON.)

G. Pipitone, Arch. st. sicil., N. S., a. xi (1887), 487.

72. Vergine Maria, per lo tuo onore (ANON.)

> G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 266.

73. Vergine matre pia

(ANON.)

DE BARTHOLOMAEIS, Bull. Ist. st. it. 1887, n. 8. Append. al cap. I.

74. Vergine matre, plena de dolciore Ave regina, etc. (ANON.)

Giorn. stor., xv. 177.

75. Vergine matre, plena de dolciore Matre pietosa, etc. (ANON.)

Giorn. stor., VII, 168.

76. Vergine pulzella, Cicilia beata (ANON.)

> G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 410.

77. Vergogno, lasso, ed ho me stesso ad ira (GUITTONE D'AREZZO)

> VAT. D'A., n. 143 (n. 191) — VAT. 2, p. 133 — PALAT. 418, n. 6, p. 19 - LAUR, RED. 9 Casini), p. 6, n. 2.

- 78. Ver' la mia donna son si temoroso (DANTE DA MAIANO)
  GIUNTA, 78 OCCHI, 223 VALER., II, 476 VILLAR., I, 242 Lir. ant., 232.
- 79. Ver' lo magio si vuol quasi tenere (GUITTONE D'AREZZO) VAT. D'A., 417 (IV, 93) — Giorn. stor., XXVI, 152 — VALER., II, 188 — PELL., 158.
- 80. Vero è che stato son manta stagione (PANNUCCIO DEL BAGNO)
  VAT. D'A., n. 308 (III, 353).
- 81. Verso la vaga tramontana è gita
  (FRANCO SACCHETTI)
  SACCHETTI, Rime. Lucca, 1853 CARD., C., 558 —
  CARD., C. e B., 254 CARD., M. e P. (1874), 431.
- 82. Vertà mostrare per dritta natura (SER PACE NOTAIO)

  VALER., II, 406 VILLAR., III, 354 PALAT. 418, p. 166, n. 160.
- 83. Vertate, morte, vino, ira ed amore (FEDERIGO DALL'AMBRA)
  VALER., II, 387 VILLAR., III, 391 PALAT. 418, p. 166, n. 159.
- 84. Ver' te mi doglio perc'hai lo savere

  (DANTE DA MAIANO)

  GIUNTA, 74 ОССИІ, 214 VALER., II. 459 —

  VILLAR., I, 234 Lir. ant., 227.
- 85. Vertù di pietre aver d'auro ricchezze (SER PACE NOTAIO)
  VALER., II, 410 VILLAR., III, 356 PALAT. 418, p. 156, n. 132.

- 86. Vetro son fatti i fiumi ed i ruscelli (GIOVANNI BOCCACCIO)
  VILLAR., IV, 47 Lir. ant., 786 Lir. Le M., 107.
- 87. Vexillum victoriae Parma ferens gaude
  (ANON.)

  Storia della città di Parma continuata da A. Pezzana. Parma, 1852, T. IV, p. 5.
- 88. Vezzoso cagnolin, più che la vita (NICCOLÒ DA CORREGGIO)

  Giorn. stor., XXII, 109.
- 89. Videro gli occhi miei quanta pietate
  (DANTE ALIGHIERI)
  GIUNTA, 11 OCCHI, 20 VILLAR., II, 17 BETT.,
  23 CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 44 Lir. ant., 352
  Lir. Le M., 56 V. Rossi. Bologna, 1886, p. 133.
- 90. Vidi nuova bellezza e un nuovo amore (BARTOLOMEO ZABARELLA)

  Giorn. stor., xL, p. 94.
- 91. Vidi una volta un lombardo carcato (BURCHIELLO)
  ALLACCI, 125.
- 92. Villan chi monta in alto grao
  (ANON.)

  Arch. glott. it., II, 1896 (Lagomagg.), 249.
- 93. Villana donna, non mi ti disdire
  (GUITTONE D'AREZZO)

  VAT. D'A., n. 716 (v. 14) VALER. II. 104 PELL., 124.
- 94. Vinta battaglia piangendo m' invia (CAZAMONTE DA BOLOGNA)

  P. bologn. (CASINI, n. 117, p. 419.

95. Vinta e lassa era già l'anima mia (CINO DA PISTOIA)

VILLAR., II, 239 — CHIG. L. VIII. 305, p. 133, n. 176 — VAT. 3214 (Pelaez), 150 — Lir. ant.. 442 — M. Scherillo, Atti della R. Accad. di archeol., lettere e B. A. di Napoli, vol. XIV (1889-90), P. II, p. 215 — A. D'Ancona, La Vita Nuova di D. A. Pisa, 1884, p. 37 — CIAMPI 1, 162; 2, 256 — CARD., C., 78 — FANF., 360 e 156.

96. Virgine Maria, regina incoronata (ANON.)

R. Renier, Studi di filol., romanza, fasc. 18 (1894), p. 1.

- 97. Virgo beata, aiutami (CIULLO D'ALCAMO)
  ALLACCI, 287.
- 98. Virgo benigna, madre gloriosa
  (SER PACE NOTAIO)
  VALER., II, 402 VILLAR., III, 352 PALAT. 418,
  p. 170, n. 187.
- 99. Virgo eletta, camera de Cristo (ANON.)
  O. CHILESOTTI. Bassano, 1887.
- 100. Virtù celeste in titol trionfante
  (ANTONIO BECCARI)

  CORB., 86 r. ALLACCI, 31 P. faent., 5 —
  VILLAR., IV, 250 Lir. ant., 709.
- 101. Virtù che mai in voi si discolora (JACOPO DA MONTEPULCIANO)

  Giorn. stor., III, 227.

[V 102-109]

102. Virtù, che 'n grembo al suo alto fattore (ANTONIO PIOVANO)

Allacei, 40 — Cresc., 202 — Villar., iv. 275 — Lir. ant., 77I — Lir. Le M., 122.

103. Virtù dal ciel sopra i vostri occhi piova (BONACCORSO DA MONTEMAGNO)

VILLAR., 111, 259 — Lir. ant., 758 — PILLI, 13 r. — Lir. Le M., 94.

- 104. Virtù divina e singulare effetto (AMBROGIO TRAVERSARI)

  CRESC., III. 258 Poeti rav., 9.
- 105. Virtù loco non ci ha perchè gentile (NICCOLÒ SOLDANIERI)
  CARD., C. e B., 272.
- 106. Virtù sola vivace e sempre splende (BENEDETTO CINGULO)
  GOBBI, 123.
- 107. Virtute e zentileza insieme açonte (PIER PAOLO VERGERIO)

  Propugn., N. S., 1. 107.
- 108. Viso che d'one flore se' formato (ANON.)

Card., R., p. 24. — P. bologn. (Casini), p. 145. n. 88. — Mon., Crest. (1897), 293.

109. Viso mirabile e gola morganata (DANTE DA MAIANO)

Giunta, 73 r. — Occhi, 214 — Valer., II. 458 Villar., I, 284 — *Lir. ant.*, 227. 110. Viso non m'è ch'eo mai potesse gioia (GUITTONE D'AREZZO)
VALER., II, 75 — PELL., 79.

111. Vita mi piace d'uom che si mantiene
(GUIDO ORLANDI)

TR., I, 195 [Chiaro Davanzati] — N. 2, I, 299 [Guido Orlandi] — VAT. D'A. (v. 293) [id.] — SALVADORI,

Orlandi] — VAT. D'A. (v, 293) [id.] — SALVADORI, p. 115 [G. Cavalcanti].

112. Vita noiosa pena soffrir lave
(MEO ABBRACCIAVACCA)

VALER., II, 22 — VILLAR., I, 445 — Lir. ant., 114.

113. Viva il Pugliese e 'l Côrso e 'l Romagnolo (ANON.)

Bull. Ist. st. it., n. 24 (1902), p. 95.

114. Viva l'eccelsa Scala
(GIDINO DA SOMMACAMPAGNA)
S. MAFFEI, Verona illustrata. Verona, 1731, P. II,
p. 119 — Bull. Ist. st. it., n. 24 (1902), p. 166.

115. Viva viva il nostro core (FILIPPO CIONI)
CRESC., III, 324.

116. Vivi zoiosa mia e state innamorata (ANON.)

Giorn. stor., IV, 49.

117. Vivo morendo e non so come io viva (FILIPPO BARBARIGO)

P. venez. (Lazzarini), 25.

118. Vivo per voi, madonna, in gran pensiero (ANON.)
CARD., C. e B., p. 150.

119. Vivo sperando se pur tu volesti (ANON.)

Giorn. stor., xL, p. 104.

120. Vocase una animalia pantera (Anon.)

G. MAZZATINTI. *Bestiario*, p. 721 — Mon. *Crest*. (1897), p. 316.

- 121. Voce dolente, più nel cor che piagne (M.° PAGOLO DA FIRENZE)

  CORB., 78 r. CORAZZINI, 257 [Paolo Dall'Abbaco].
- 122. Vogio ben renegare mo' tuto el cello (ANON.)

  Giorn. stor., IV. 49.
- 123. Voglia di dir giusta ragion m' ha porta (GUITTONE D' AREZZO)

  VAT. D'A., n. 148 (11, 214) VAT. 2, p. 138 LAUR. RED. 9 (Casini), p. 104, n. 36 Mon., Crest.. 170

   Pell., 269.
- 124. Voglia il ciel, voglia pur seguir l'editto (CECCO DI MELETTO DE' ROSSI)

  Giorn. stor., xx, 178.
- 125. Voglio del ver la mia donna laudare (GUIDO GUINIZELLI)

Corb., 91 r. — Occhi, 297 — Valer., i, 111—Villar., i, 391 — N. 1. i. 94 — Bett., 128—Massi, 25 — N. 2, i, 45 — Chig. L. viii, 305, p. 107. n. 129 — Vat. 3214 (Pelaez), 60 — Casan. d. v. 5 (Pelaez), 151 — Lir. ant., 154 — Mon., Crest. (1897), p. 298 — Vat. D'A., n. 483 (iv, 167) — P. bologn., (Casini), p. 35, n. 16 — Card., R., 22 — Lir. Li. M., 6 — E. Lamma, Propagn., V. S., vol. xvii (1884), p. 187. — P. Ercole. Livorno, Vigo, 1885, p. 142 — V. Rossi. Bologna, 1886, p. 85 e 114.

[V 126-132]

126. Voi ch' avete mutata la manera (BONAGGIUNTA URBICIANI)

Valer., i, 512 — Villar., i, 334 — N. 1, i, 73 — Vat. D' A., 785 (v, 86) — Corb,, 92 — Оссні, 356 — Vat. 3214 (Pelaez), 124 — Lir. ant., 209 — Mon., Crest. (1897), 303 — Parducci, 43.

127. Voi che amate lo creatore (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia, III, 247 — Giorn. stor., II, 283.

128. Voi che ame' Iesù de amore (ANON.)

GABOTTO E ORSI, Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.

- 129. Voi che avvisate questa dipintura (BUFFALMACCO)
  CRESC., III, 140.
- 130. Voi che in logica sempre studiate (ANTONIO CAMMELLI)

  Giorn. stor., 1X, 229.
- 131. Voi, che ntendendo il terzo ciel movete (DANTE ALIGHIERI)

Monf., 3 — Giunta, 35 — Gobbi, 23 — Occhi, 66 — Villar., 11, 56 — Bett., 64 — Chig. L. VIII. 305, p. 46, n. 39 — Casan. d. v. 5 (Pelaez), 2 — *Lir. ant.*, 377 — *Lir. Le M.*, 64.

132. Voi che penate di saver lo core (GUITTONE D'AREZZO)

VAT. D'A., n. 444 (IV, 121) — VALER., II, 87 — PELL., 94 — CHIG. L. VIII. 305, p. 197, n. 329.

133. Voi che per gli occhi miei passate al core (GUIDO CAVALCANTI)

GIUNTA, 61 — OCCHI, 188 — VALER., II. 334 VILLAR., I, 157 — BETT., 128 — CHIG. L. VIII. 305. p. 95, n. 94 — VAT. 3214 (Pelaez), 92 — *Liv. ant.*, 242 — P. ERCOLE, Livorno, Vigo, 1885, p. 275.

134. Voi che per nova vista di fierezza (CINO DA PISTOIA)

Occhi, 141 — Villar., II, 177 — Chig. L. VIII. 305. p. 141, n. 201 — Vat. 3214 (Pelaez), 162 — Casan. d. v. 5, n. 95 — Pilli, 5 — Ciampi 1, 19; 2, 25 Fanf., 19.

135. Voi che per semiglianza amat'i cani (CINO DA PISTOIA)

Allacci, 277 — Occhi, 181 — Villar., II, 241 — Ciampi 2, 268 — Fanf., 384.

136. Voi che piangete nello stato amaro (DINO FRESCOBALDI)

Valer., 11, 508 — Villar., 111, 380 — Chig. L. VIII. 305, p. 87, n. 78.

137. Voi che piangiti con dolore (ANON.)

GABOTTO E ORSI. Le laudi del Piemonte. Bologna, 1891.

138. Voi che portate de mia vita luce (CECCO NUCCOLI)

Allacci, 221 — Poeti per., 12 — Liv. ant., 687.

139. Voi che portate la sembianza umile (DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 5 r. — OCCHI, 10 — VILLAR., II, 13 BETT., 14 — CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 36 — *Lir. ant.*, 350 — *Lir Le M.*, 53 — O. T., *Melodic d intesche*. Milano, Ricordi, s. a., p. 7 — V. Rossi, Bologna, 1886, p. 97. 140. Voi che sapete ragionar d'amore (DANTE ALIGHIERI)

GIUNTA, 19 r. — OCCHI, 37 — VILLAR., II, 43 — BETT., 39 — CHIG. L. VIII. 305, p. 28, n. 26 — Lir. ant., 369 — Lir. Le M., 62.

141. Voi che siete ver' me si giudei
(CINO DA PISTOIA)
CHIG. L. VIII. 305, p. 141, n. 199 — VAT. 3214
(Pelaez), 161.

142. Voi, che tanto in ver me umiliate (POLO ZOPPO DA CASTELLO)

P. bologn. (Casini), p. 121, n. 72 — VALER., I, 131 — VILLAR., II, 348.

143. Voi donne, che pietoso atto mostrate (DANTE ALIGHIERI)
GIUNTA, 20 r. — Occhi, 39 — VILLAR., II, 30 — BETT., 40 — Lir. ant., 360 — Lir. Le M., 53.

- 144. Voi, gentil donne, i' priego in cortesia (ANTONIO PUCCI)

  Propugn., XI, 125.
- 145. Voi gite molto arditi a far la mostra (PIETRO FAYTINELLI)

  DEL PRETE, Bologna, 1874.
- 146. Voi pellegrini che andate in romitazo (ANON.)

  Propugn. (O. Zenatti), N. S., vol. IV, p. 393.
- 147. Voi ser Lucheto Benastruo (ANON.) Arch. glott. it., 11, 1876 (Lagomagg.), 294.

148. Voit avere et non ti vo lassare (ANON.)

G. MAZZATINTI, Invent. d. mss. it. d. Bibl. di Francia. III, 328.

149. Volendo dimostrare

(NOFFO D'OLTRARNO)

Fiacchi. 20 — Valer., i, 157 — Villar.. i, 289 N. 1. i, 101 — *Liv. Le M.*, 7 — *Liv. ant.*, 30 N. 2, i, 60 — Chig. L. viii. 305, p. 125, n. 160,

150. Volendo seguitare il mio disegno (GIOVANNI FRESCOBALDI)

Il Borghini, vol. 1. p. 52.

151. Volesse dio, crudel madonna e fella
(UBERTINO GIO. DEL BIANCO)

TR., 1, 137 — VAT. D'A., n. 803 (v. 106). Chic.
L. VIII. 305, p. 203, n. 347.

152. Volete oldire lo pluro santo
(ANON.)
G. CARDUCCI, Antiche laudi Cadorine. Pieve, 1892.

153. Volete udire in quante ore del giorno (CHIARO DAVANZATI)
VAT. D'A., n. 546 (IV, 235).

154. Volete udir' s' io abbo gran martorio (ANON.)

Propugn. (Casini), xv, 340.

155. Volete udir' vendetta smisurata (RUSTICO DI FILIPPO) TR., 1, 242 — VAT. D' A., n. 843 (v. 146).

156. Volete voi venire, o compagnoni (ISCANBRILLA)

Giorn. stor., v, 327.

- 157. Volgendo i suo' begli oochi in vêr le fiamme (FRANCO SACCHETTI)

  CARD., C. e B., 259 CARD., M. e N. (1874), 434.
- 158. Volge sua ruota sanza alcun rispetto
  (MICHELE GUINIGI)

  SERCAMBI [ed. Minutoli]. Lucca, 1855 -- F. Sacchetti [ed. Gigli]. Firenze, 1857.
- 159. Volgete gli occhi a veder chi mi tira
  (DANTE ALIGHIERI)
  BETT., 110 CHIG. L. VIII. 305, p. 101, n. 113 —
  VAT. 3214 (Pelaez), 75 Lir. ant., 365.
- 160. Volgio far fine ormai al mio lamento (ANON.)

  Giorn. stor., XL, p. 106.
- 161. Volgiti, spirto affaticato, omai (GIOVANNI BOCCACCIO)

  VILLAR., IV, 55 CARD., C., 386 Lir. ant., 737 Lir. Le M., 108.
- 162. Volpe superba, vizïosa e falsa (franco sacchetti)
  Sacchetti, *Rime*. Lucca, 1853 Corazz., 239 Card., *C.*, 504.
- 163. Voluto ho riparar la ca' selvatica (VENTURA MONACI)
  CASAN. d. v. 5 (Pelaez), 181.
- 164. Vomi partire e non mi so partire

  (ANON.)

  Volpi, Poesie popol. ital. sec. XV. Verona, 1891, p. 11.
- 165. Vomi richiamare a tutta gente (ANON.) Chig. L. viii. 305, p. 147.

- 166. Vorrei che mi facesse ciò che conte (M.º TORRIGIANO)
  VAT. D'A., n. 492 (IV. 177).
- 167. Vorrei che nella camera del frate
  (ANDREA ORCAGNA)

  ALLACCI. 168 [Burchiello] Tr.. II. 30 [A. Orcagna].
- 168. Vorrei talor dell'intelletto mio (ORTENSIA DI GUGLIELMO)

  CRESC., III, 160 MAZZ., I. 16 Lir. ant., 670.
- 169. Vorria che al dio amore, a cui son dato (MIGLIORE DEGLI ABATI)

  TR., I, 144 N. 2. I, 217 [m.º Migliore] VAT. D'A. (IV, 24), [Anon.].
- 170. Vorria tener secreto
  (ANON.)
  Giorn. stor., XL, p. 110.
- 171. Vostra gentil melizia
  (MATTEO FRESCOBALDI)
  PIATTI. Firenze, 1844 CARD.. C., 261 CARD..
  C. e B., 99.
- 172. Vostra merzè, messere, se m'amate (CHIARO DAVANZATI)
  VAT. D'A., n. 723 (v. 21).
- 173. Vostra miseria cominciò nell'orto (MICHELE GUINIGI)

  CRESC., III. 211 VILLAR., IV. 301.
- 174. Vostr' amistà demostra certamente
  (ANON.)
  PELLEGR., Propugn., N. S., vol. III, p. 161.

175. Vostr' amistate per raxon m' assegna (ANON.)
CARD., R., p. 39.

176. Vostra orgogliosa ciera (ARRIGO TESTA)

ALLACCI, 417 — CRESC., 38 — VALER., I, 178 — N. 1, II, 239 — N. 2, I, 70 — VAT. D'A., n. 35 (I, 99) — VAT. 2, p. 38 — Mon., Crest., 63 — Lir. ant., 54 — LAUR. RED. 9 (Casini), p. 162, n. 61 [Giacomo da Lentino] — PALAT. 418, p. 78, n. 62 [Arrigus Divitis].

177. Vostra piacenza tien' più di piacere (BONAGGIUNTA URBICIANI)

Valer., 1, 526 — Villar., 1, 332 — Palat. 418, p. 159, n. 140 — Mon., Crest. (1897), 307 — Parducci, 53.

- 178. Vostra proferta, ch' è tanto laudace (SER PACE NOTAIO)
  VALER., II, 405 VILLAR., III, 353 PALAT. 418, p. 173, n. 179.
- 179. Vostra quistion è di sottil matera
  (LAPO SALTARELLI)

  FIACCHI, 66 VALER., II, 433 VILLAR., II, 403
   VAT. 3214 (Pelaez), 196.
- 180. Vostre parole udir tanto m'è caro (ANTONIO BECCARI)
  BINI, 34.
- 181. Vostro adimando, secondo ch' appare (LAMBERTUCCIO FRESCOBALDI)

  Vat. D'A., n. 887 (v, 191) Mon., Crest. (1897), 265.
- 182. Vostro amoroso dire (FINFO DEL BUONO GUIDO NERI) VAT. D'A., n. 193 (II, 396) — VAT. 2, p. 182.

[V 183-191] 285

183. Vostro amoroso stil, soave e chiaro (GUARINO)

Giorn. stor., xvi, 19, n. 2.

- 184. Vostro consiglio ch' audo assai m' abbella (CHIARO DAVANZATI)

  VAT. D'A., n. 672 (IV, 369).
- 185. Vostro dannaggio, amico, e vostra noia (GUITTONE D'AREZZO)
  VILLAR., I, 137.
- 186. Vostro fin pregio e fina conoscenza (GIOVANNI MAROTOLO)
  VALER.. II, 94 VILLAR.. II. 400.
- 187. Vostro piacente viso ed amoroso (CHIARO DAVANZATI)

  TR., I, 159 VAT. D' A., n. 758 (v. 56).
- 188. Vostro pregio, amico, in mio pensero (MONTE ANDREA)
  VAT. D'A., n. 932 (v. 236).
- 189. Vostro saggio parlar ch' è manifesto

  (ONESTO DA BOLOGNA)

  ALLACCI, 397 OCCHI, 359 VALER., II. 113 —

  VILLAR., II. 370 Lir. ant., 283 P. bol. (Casini., p. 106, n. 59 VAT. 3214 (Pelaez), 179.
- 190. Vostro saper a tal somea divieta

  (MATTEO METTIVILLA)

  FANTUZZI, Scrittori bolognesi, VI, 14.
- 191. Vostro saver provato m'è mistieri
  (BARTOLOMEO DA LUCCA)
  VALER., I, 535 VILLAR., II, 415 PALAT. 418,
  p. 162, n. 149 PARDUCCI. 79.

192. Vostro si pio officio offerto a Dante (MENGHINO MEZZANI)

> C. DEL BALZO, II, 73 — L. FRATI E C. RICCI, Il sepolcro di Dante. Bologna, 1889, p. 13 — C. Ricci, L'ult. rifugio di D. A. Milano, 1891, p. 265.

193. Vostro soccorso, signor' Fiorentini (ANON.)

Pellegr., Propugn., N. S., vol. III, p. 169.

194. Vuoi tu che io ti mostri (CATERINA FIESCHI) CRESC., III, 347.

195. Vuol la mia fantasia (B. TOMMASUCCIO DA FOLIGNO) TR., II, 133.

196. Vuol mia fortuna e maladetta sorte (BELLETTO GRADENIGO) P. venez. (Lazzarini), 55.

Z

1. Zanza pur, Frara, o tu casa de rane (ANTONIO CAMMELLI) Giorn. stor., IX. 222.

2. Zascun omo deve aver temperanza (ANON.) CARD., R., p. 37 - Vedi: Ciascun' omo de' avere temperanza.

3. Za vedo ben che solo per dilecto (ANON.) Giorn. stor., XL, p. 107.

4. Zeffiro, che dal vostro viso raggia (cino da pistola)

Снів. L. VIII. 305, р. 175, п. 270— Совынецы. 71 г. — Gobbi, 33.

5. Zhu me piaxe in mea corte (ANON.)

Arch. glott. it., II. 1876 (Lagomagg., 285.

6. Ziristu mai in la Calavria
(ANON.)
Giorn. stor., IV, 44.

7. Zoane da de' mandao (ANON.)

P. ACCAME. Atti Soc. lig. di st. p., ser. 11, vol. MX (1889), 547.

8. Zo che tu dei ben far l'endeman (ANON.)

Arch. glott. it., II, 1876 (Lagomagg.), 248.

9. Zucche marine, chiocciole e lumache (BURCHIELLO)
ALLACCI, 142.

10. Zurote, donna, per la fede mia (MATTEO GRIFFONI)

CARD., C. e B., 327 — SORBELLI (1901. 19.



# INDICE DEGLI AUTORI



ABATE DI NAPOLI. I, 230; N, 89.

Abate di Tiboli. C, 429; O, 58; Q, 23.

Abati (Degli) Megliore. Q, 67; S, 352; V, 169.

ABBACO (DALL') PAOLO. L, 261; V, 121.

Abbracciavacca Meo. A, 292, 398, 476; C, 276, 407;

D, 344; M, 11, 49; N, 263; P, 14, 53, 134;

S, 156, 550; V, 1, 112.

Accolti Bernardo. D, 257.

Achillini Gio. Filoteo. S, 392.

Acquettini Giovanni, I, 222.

Agli (Degli) Antonio. O, 236.

Alberti (Degli) Alberto. S, 222.

ALBERTI (DEGLI) ANTONIO. N, 265.

ALBERTI (DEGLI) BATTISTA. B, 111.

ALBERTINO D' AREZZO. I, 102.

ALBERTO DA MASSA. D, 418.

Albertuccio da la Viola. A, 35, 146, 496; D, 492; L, 23; S, 200.

ALBIZZI (DEGLI) ALBERTO, C. 380.

Albizzi (Degli) Filippo. A, 122; I, 33; L. 168: S, 359, 363, 607; T, 98.

ALBIZZI (DEGLI) FRANCESCHINO. B, 80; N, 123: P, 116.

ALBIZZI (DEGLI) MATTEO. D, 116.

Albizzi (degli) Nicolò. F, 96.

Albizzi (degli) Riccardo. C, 83; Q, 56.

ALEARDO DA PEDEMONTE. B, 45; Q, 73.

Alfani Gianni. B, 4; D, 163, 410; G, 165, 174; Q, 159; S, 279.

ALIDOSI OBIZZO. U, 16.

ALIGHIERI DANTE. A, 9, 42, 75, 179, 261, 275, 299, 358, 405; B, 2, 8, 20, 39, 95; C, 25, 144, 166, 214, 239, 265, 285, 366, 386, 461; D, 8, 14, 15, 23, 27, 74, 100, 130, 134, 139, 148, 215, 251, 341, 427, 446, 454, 480; E, 36, 57, 85, 91; F, 63; G, 38, 81, 85, 106, 129, 175; I, 2, 32, 77, 227, 232, 237, 238, 242, 255, 262, 306, 311, 358, 367, 371; L, 7, 18, 80, 81, 99, 116, 215, 262, 316, 326, 355, 381, 393, 402; M, 39, 52, 147, 214, 250; N, 15, 24, 114, 139, 163, 167, 183, 249, 284; 0, 71, 195, 199, 228, 242, 333, 358, 365, 386; P, 21, 74, 159, 174, 195, 278, 280, 292, 325, 330; Q, 2, 68, 85, 169; S, 62, 64, 145, 153, 191, 237, 313, 395, 402, 414, 424, 519, 533, 568, 588; T. 38, 65, 81, 108, 139, 148, 159; U, 51; V, 17, 21, 43, 89, 131, 139, 140, 143, 159.

ALIGHIERI JACOPO. A, 11, 13; I, 342, O, 389; U, 2.

ALIGHIERI PIETRO. I, 337.

ALLEGRI FRANCESCO. N, 31.

Ambra (dall') Federigo. A, 108, 208, 264, 271; C, 403; S, 74; V, 83.

Amorozzo da Firenze. L, 373; P, 282.

Andrea da Pisa. M, 67; S, 261.

Andrea da Vagliarana. E, 114; S, 154.

Angelo da Camerino. P, 126.

Angelo da S. Geminiano. I, 329.

Angiolieri Cecco. A, 14, 441; B, 1, 12; B, 12, 15; C, 128, 177, 454; D, 44, 46, 71, 86, 123; E, 22; G, 9; I, 6, 53, 117, 216, 217, 354, 355, 372, 419; L, 91, 160, 185, 222; M, 200, 245; N, 193, 214; O, 154; P, 52, 338; Q, 15, 30, 41, 104, 109; R, 27; S, 114, 155, 168, 187, 240, 335, 357, 381, 455, 529, 587; T, 49, 80; U, 48.

Angiolieri Pacino. A, 255, 268; B, 85; C, 446; I, 125, 321; L, 163, 354; N, 65; P, 296; Q, 11.

Angosciuoli Lancilotto. A, 205; I, 301.

Anguillara (dell') Ciacco, M, 123; N. 260; (), 103. Anselmi Giorgio, C, 270.

Anselmo da Ferrara. C, 186; D, 212; P, 18: T. 61. Antella (dall') Simone. P, 160.

Anterminelli Gonella. P, 58; U, 33.

Antonio Buffone. D, 470, 500; F. 59; I, 63; S. 502; U, 82; V, 16.

Antonio da Faenza. C, 235.

Antonio da Siena. Q, 168.

Antonio Piovano. S, 162; V, 102.

AQUILA (DELL') PAOLO. G, 54; P, 94.

ARCOLANO DA PERUGIA. D, 93.

ARRIGO IMPERATORE. S, 254.

Arrigo (don) Vicerè di Sicilia. A, 152; D, 416.

ASTORRE DA FAENZA. L. 253.

ATTAVIANO. S, 562.

AULIVER. E, 63.

### $\mathbf{B}$

BACCIARONE DA PISA. C, 165; N. 268; S. 130, 383; T, 101.

BAGLIONE CIONE. V. Cione Baglione.

Bagno (del) Pannuccio. A, 390; C, 108, 408; D, 249, 323, 373, 375; L, 26, 28, 57, 199, 219, 220; M, 50; N, 190; P, 49, 272, 297, 344; Q, 130, 135; S, 277, 372, 560; V, 80.

Baldo da Passignano. D, 462; Q, 65; R, 38.

Baldo Fiorentino. L, 216.

Baldonasco Arrigo. A, 368; B, 50; L, 325.

Bambaglioli Graziolo. A, 30, 31, 260, 400; B, 9; C, 251; D, 98, 170, 318; I, 76, 162, 424; L, 258, 379, 403; M, 71, 84; N, 79, 107, 122, 197, 201, 212, 238; O, 16, 30, 68, 77, 86, 149, 207, 247, 252, 349; P, 82; Q, 140, 142; S, 514, 567; T, 56; U, 90, 93, 105.

BANDINO D'AREZZO. D, 304; L, 257.

BARBA (DELLA) CIOLO. C, 368.

Barbarigo Filippo. C, 413; F, 23; L, 300; N, 235; P, 354; Q, 58; S, 202, 462, 564; V, 117.

BARDI (DE) ALESSANDRO. A, 375.

Bardi (De') Filippo. C, 456; D, 50; O, 249.

Bardi (De') Tommaso. N, 82.

Barsegapė (Da) Pietro. V. Bescapė.

Bartolomeo da Castel della Pieve. C, 69; I, 389; L, 12, 167; O, 6, 328; P, 158; S, 583.

BARTOLOMEO DA LUCCA. V, 191.

BARTOLOMEO DA S. ANGELO. I, 366.

Battista da Montefeltro. C, 272; F, 117; I, 31; L, 227.

Beccari Antonio. A, 126, 217, 233, 515, 517, 556; B, 29, 35, 56; D, 42, 117, 264; F, 95; I, 23, 38, 41, 43; I, 65, 197, 203, 208, 213, 267, 384; L, 280, 353, 387, 401; M, 266; N, 206; O, 234; P, 75, 353; S, 71, 99, 141, 595; T, 69, 119; V, 100, 180.

Belfradelli Lapuccio. D, 436.

Bellincioni Bernardo. B, 91: I, 59: N, 10, 227; P, 181.

Bello. C, 296.

Belondi Puccio. T, 55.

Benci Lorenzo. Q, 152.

Benci Tommaso. M, 255.

Bencivenni Banco. O, 76.

Bencivenni Zucchero. C, 37.

Bene (Del) Antonio. N, 118.

Bene (Del) Sennuccio. A, 273, 404; D, 68; E, 85: L, 1, 74, 96; M, 181; N, 217; O, 194, 318, 363; S, 387.

Benedetti (De') Benno. S. 184.

Benincasa S. Caterina. O, 343.

Benincasa Fino. M, 106.

Benivieni Girolamo. A, 281; D, 231; I, 406; P, 246; S. 223, 609.

Benuccio da Orvieto. C, 295, 304; F, 10: N. 102: O, 22; S, 580.

Bernandrei Antonio. T, 100.

Bernardo (M.º). C, 184.

Bernardo da Bologna. A, 465; D, 355; P, 270.

Bernardo da Montalcino. Q, 143.

Bernardo medico. F, 91; T, 15, 128.

BEROARDI GUGLIELMO. M, 107.

BEROARDO NOTAIO. D, 2.

Bescapè Pietro. N, 130.

Betrico D'Arezzo. P, 30; S, 589.

BETTI GIOVANNI. P, 88.

BIANCHETTI GIACOMO. C, 227.

BIANCHETTI GIOVANNA. C, 476.

Bianco (del) Ubertino. A, 86, 106, 491; C, 43; E, 16; O, 296; Q, 146; S, 161; V, 151.

BINDE (DELLE) ANTONIO. D, 270.

Boccaccio Giovanni. A, 22, 162, 290, 336, 388, 393, 453, 466, 488; B, 30, 92; C, 3, 9, 55, 62, 63, 71, 168, 171, 292, 346, 355, 398, 415, 452; D, 1, 47, 52, 124, 145, 222, 229, 252, 378, 424, 465, 478, 501; E, 7, 80, 88; F, 15, 22, 109, 113; G, 62, 150, 172; I, 22, 30, 34, 42, 67, 99, 149, 150, 209, 240, 249, 330, 347, 368, 423; L, 48, 60, 61, 75, 79, 147, 180, 273, 384; M, 77, 122, 178, 192; N, 2, 28, 42, 52, 67, 83, 119, 226, 246; 0, 9, 25, 36, 62, 84, 175, 196, 211, 280, 301, 336, 382, 394; P. 10, 19, 96, 123, 179, 240, 328; Q, 7, 24, 112, 116, 136, 137, 138, 166, 189, 199, 200; S, 68, 75, 81, 89, 98, 144, 170, 172, 176, 218, 280, 283, 336, 340, 374, 386, 460, 474, 486, 489, 498, 520, 555, 570, 608, 611; T, 25, 27, 30, 63, 95, 116; V. 86, 161.

Bonaccorso da Montemagno. A, 562; B, 67; D, 69, 370, 428; E, 86; F, 67, 104, 105, 114; G, 94, 107, 118; I, 86, 236, 289; L, 3, 246, 247; N, 109, 120, 156, 179, 253; O, 108, 118, 123, 316; P, 216, 244, 248; Q, 1, 26, 53, 71, 93, 99, 119, 186; S, 212, 281, 412, 449, 581; T, 68, 131; U, 80; V, 103.

Bonafedi Lonardo. D, 305.

Bonaguida Loffo. A, 338; B, 71; C, 371; G, 78; I, 88, 399, 428; L, 263; P, 360.

Bonaggiunta Monaco. D, 106.

Bonaguisi Aurelio. N, 21.

Bonichi Bindo. A, 495; B, 37; C, 149, 160, 190, 202, 209, 451; D, 332; E, 104; F, 61, 72, 79; G, 132, 151, 152; I, 21, 51, 198, 432; L, 224, 278, 408; M, 75, 116, 234, 242; N, 40, 61, 115; O, 128,

161; P, 300; Q, 72; S, 107, 123, 136, 364, 403; T, 42, 75, 87, 94, 141; U, 61, 91; V, 29.

Bonifazio viii. S, 598.

BONODICO NOTAIO. G, 60.

Bonvesin da Riva. A, 10; E. 122; F. 76; I. 174; L, 314.

Bornato Bernardino. D, 495.

Bornio da Sala. O, 63.

Borscia da Perugia. C, 1.

Bosone da Gubbio. D, 483: I, 400; M, 89: P, 147: S, 573.

Bostichi (De' frate Stoppa, A, 459; S, 177, 296.

Bracci Braccio. D, 126: F, 53; I, 61: 0, 15, 325, 351; S, 311, 341, 423; V, 37.

Brunelleschi Filippo. Q, 57.

Brunelleschi Ghigo. C, 22.

Bruno Giovanni, C. 122; M. 254; Q. 190; S. 350.

Bruscaccio da Rovezzano, A, 38, 463; C, 75, 109; D, 219; F, 68; I, 288, 383; L, 191; N, 267; O, 351; P, 129; S, 491.

Buccio di Ranallo. A, 140; C, 229; D, 4; L, 97, 186; O, 12, 43, 105, 106; Q, 20, 103; S, 231, 282, 419, 420.

Buffalmacco. V, 129.

Buono (Del) Finfo Guido Neri. S. 198: V. 182.

Burchiello. A, 12, 23, 123, 226, 227, 473; B, 7, 28, 57, 84; C, 173; D, 246, 284, 463; E, 4, 50; F, 52, 99, 100; I, 40, 47, 186, 408; L, 13, 33, 50, 157, 292, 308; M, 143; N, 44, 48, 188, 194, 225; O, 256, 329, 367; P, 36, 40, 339, 340; Q, 97; R, 41, 42, 43; S, 125, 158, 188, 234, 326, 371, 377, 409, 506, 534, 561, 616; U, 44; V, 2, 91; Z, 9.

Butto da Firenze. A, 140, 475; N, 47. Buzzuola Tommaso. C, 317; I, 166, 168; Q, 2; S, 470. Buzzuola Ugolino. M, 179; O, 40.

C

CACCIA DA CASTELLO. P, 241.

CALMETA VINCENZO. C, 307.

Calogrosso Giannotto. S, 389.

Calonista Gregorio. S, 248.

Cammelli Antonio. C, 86, 89, 101, 339; E, 41, 44, 48, 49; F, 33; G, 79, 131; I, 434; N, 186, 236; Q, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99; Q, 77, 193; S, 404, 407, 408; T, 111; U, 57; V, 130: Z, 1.

CAMURI ZANOBI. I, 121.

CANATRO (DA) BERNARDO. Q, 100.

Cancellieri Costanzo. C, 414.

Candido Milanese. U, 29.

CANE DELLA SCALA. G, 166.

Caperano Alessandro. M, 253.

Capponi Gino. D, 368.

CARBONE LORENZO. N, 245; P, 202.

Carretto (Del) Galeotto. C, 111, 344; D, 286, 441; F, 34; I, 73, 165, 239, 402; P, 3; S, 160, 209.

Castellani Davino. C, 185; E, 60; G, 119; M, 260; O, 173; Q, 47.

Castra. U, 21.

Castracani Arrigo. O, 88.

CASTRUCCIO DUCA DI LUCCA. P, 161.

Catti Lidio. C, 78; E, 83; G, 19; M, 118; P, 65; Q, 27; S, 143.

Cavalca Domenico. A, 19, 529; B, 55; C, 91, 103, 115, 130, 158, 180, 233, 238, 427, 484; D, 299,

309, 459; F, 77; I, 106; L, 88, 404, 406, 407; M, 204, 212, 217, 233; N, 77, 222; O, 3, 46, 208; P, 17, 136, 165, 172, 223, 245, 250, 274, 279; Q, 43, 94, 162, 167; S, 517, 536, 537, 602; T, 82. Cavalcabò Carlo, I, 388.

Cavalcanti Guido. A, 45, 225, 238, 246, 300, 314, 377, 521, 541; B, 20, 34; C, 45, 49, 137, 234, 247, 354, 357, 472; D, 34, 53, 57, 72, 107, 151, 182, 232, 338, 422, 423, 484; E, 81, 94; G, 27, 55, 105, 140, 154, 156; I, 48, 72, 131, 156, 299, 302, 313, 314, 315, 322, 327, 338, 348, 379, 403, 404, 405, 410; L, 5, 42, 135, 143, 155, 165, 225; M, 25, 155, 222, 244; N, 9, 18, 49, 69, 90, 91, 96, 171, 191, 210, 277; O, 37, 74, 193, 251, 255, 352, 360; P, 27, 76, 85, 109, 130, 149, 162, 243, 258, 294, 335; Q, 44, 60, 82; S, 120, 126, 167, 213, 216, 225, 245, 247, 328, 329, 457, 478, 511, 541; T, 13, 88, 113, 143; U, 20, 23, 27, 81, 103; V, 19, 21, 22, 38, 111, 133.

CAVALCANTI JACOPO. A, 307; I, 218, 404; P, 50; S. 511. CAZAMONTE DA BOLOGNA. P, 347; V, 94.

Сессні Јасоро. L, 197.

Cecco d'Ascoli. A, 302; D, 235; I, 273, 320; L. 65. Cecco di Tarra. I, 185.

CECCOLI MARINO. A, 147.

CECCOLINO DA PERUGIA. N, 234.

CENE DALLA CHITARRA. A, 110; I), 220, 224, 247, 253. 260, 275, 281, 288, 298, 322; I, 46, 409.

CEPPERELLO (DA) RINALDO. C, 477.

CERCHI PESCIONE. S, 149.

CERVO (DAL) UBALDINO. D, 96.

Cesare Veneziano. O, 348.

CHIAVELLI LIVIA. V, 34.

CIAMPA RICCIARDO. M, 252.

Cincio o Cinzio. D, 75.

Cingulo Benedetto. C, 76; F, 69; N, 230; P, 324; V, 106.

Cino o Ciano da Borgo S. Sepolcro. C, 291.

Cino merciaio. N, 126.

Cino da Pistoia. A, 6, 61, 75, 87, 88, 145, 165, 219, 244, 263, 265, 266, 267, 272, 306, 327, 334, 335, 391, 429, 433, 446, 456, 501, 514, 557, 559; B, 18, 39, 44, 51, 88, 90, 106; C, 21, 24, 29, 34, 145, 148, 196, 259, 267, 268, 311, 320, 328, 331, 385, 503; D, 8, 48, 49, 51, 61, 99, 101, 112, 120, 125, 127, 138, 143, 200, 223, 243, 269, 292, 306, 326, 398, 407, 431, 442, 475, 483; E, 21, 25, 66, 79, 96, 97; F, 5, 27, 64, 101, 118; G, 12, 13, 36, 91, 96, 100, 110, 142, 155, 160, 161; I, 60, 71, 90, 92, 95, 98, 164, 176, 177; I, 190, 201, 205, 227, 244, 263, 274, 287, 297, 309, 326, 367, 391, 422; L, 3, 7, 25, 23, 25, 59, 80, 81, 134, 135, 175, 189, 196, 212, 245, 254, 289, 298, 303, 312, 320, 324, 326, 332, 340, 402; M, 22, 23, 52, 89, 93, 117, 134, 145, 153, 163, 168, 175, 199, 262; N, 7, 9, 35, 57, 59, 110, 117, 129, 154, 232, 249, 273, 279; 0, 21, 31, 54, 60, 114, 125, 153, 165, 167, 186, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 259, 261, 279, 331, 353, 388, 390, 391; P, 74, 84, 175, 198, 203, 208, 212, 214, 217, 256, 278, 291, 292, 332, 337, 341, 348; Q, 9, 29, 54, 75, 84, 106, 113, 120, 156, 157, 196; R, 3; S, 53, 57, 69, 91, 146, 165, 166, 199, 204, 214, 220, 243, 244, 253, 270, 285, 293, 299, 308, 318, 330, 333, 376, 398, 405, 430, 461, 476, 481, 509, 558, 590, 594; T, 20, 22, 79, 107, 130, 146, 156; U, 5, 17, 22, 26, 28, 100, 102, 110; V, 23, 28, 95, 134, 135, 141; Z, 4.

Cinzio o Ciuncio. B, 69; D, 403, 496; L, 343.

Cione Baglione. A, 241, 467, 500; C, 279, 359, 481;

D, 28, 67, 316; G, 4; I, 110; M, 225; N, 73; P, 62; S, 195, 479, 503; V, 57.

Cionello. D, 347.

CIONI FILIPPO. V, 115.

CIROLOGO ALBERTINO. P, 57.

Ciullo d'Alcamo. R, 40; V, 97.

Cocco Antonio. A, 222.

CODERTA (DA) GUALPERTINO. P. 6.

Cola di M. Alessandro. A, 243.

Colligrano (Da) Francesco. I, 286.

Colombini Giovanni. D. 268.

COLONNA EGIDIO. V, 14.

Colonna Jacopo. S, 190.

Colonne (Delle) Guido. A, 256, 411: L. 108, 113: P, 309.

Colonne (Delle) Odo. D, 333; I, 225; O, 181.

Compagnetto da Prato. L, 120; P, 132.

Compagni Dino. A, 174; L, 145; N, 257; O, 340, 397; S, 217.

Compiuta donzella. A, 151; L, 174; O, 291.

CORIMBO OTTAVIO. A, 142.

Correggiari Matteo. A. 109, 443: E. 124: G. 24: P, 210; U, 4.

Corsellini Pietro. C, 18.

Corsi Jacopo. C, 57, 349, 448; D. 173, 208; F. 108; M, 210; N, 251; O, 250; P. 54; Q. 55, 181; S, 79, 413, 615; T, 164.

Corsi Ramos Gerolamo. I, 1, 229, 335; N, 20: 0, 121, 298; Q, 182, 183; S, 250.

Cosmico Nicolò. A, 454; C, 340; I, 381; O, 385; P, 77; R, 32.

Cristofano fiorentino. S, 396.

#### D

Dante da Majano. A, 37, 71, 96, 97, 341, 355, 435; B, 86; C, 365, 409, 424, 425; D, 12, 236, 239, 340, 409; G, 1, 58; L, 17, 41, 71, 202, 205, 209, 214, 217, 352, 393; M, 91; N, 178, 286; O, 100, 184, 185, 190; P, 71, 80, 100, 135, 156, 357, 361; R, 29, 39; S, 117, 186, 425; T, 26; U, 65, 76, 113; V, 78, 84, 109.

DAVANZATI CHIARO. A, 18, 39, 68, 79, 93, 156, 239, 315, 347, 371, 417, 418, 419, 420, 474, 479, 483, 485, 493; B, 59, 104; C, 42, 150, 152, 178, 215, 309, 314, 323, 329, 352, 372, 449, 457, 460; D, 6, 7, 79, 157, 207, 227, 263, 272, 276, 301, 302, 339, 364, 385, 413, 492; E, 73, 74, 98, 99, 100; F, 9, 60; G, 1, 10, 32, 34, 35, 134, 138, 144, 157; I, 52. 68, 70, 119, 144, 160, 169, 171, 234, 254, 260, 264, 266, 275, 290, 317, 323, 394, 416, 421; L, 44, 76, 104, 106, 107, 114, 118, 169, 172, 176, 252, 288, 317, 322, 349, 360, 369, 376, 409; M, 2, 4, 5, 7, 13, 16, 17, 18, 21, 26, 32, 33, 34, 37, 45, 46, 47, 94, 150, 202, 206, 224; N, 70, 124, 152, 153, 157, 158, 259, 270, 282; 0, 188, 206, 269, 307, 315; P, 24, 125, 166, 318; Q, 31, 35, 42, 83, 87, 105, 108, 147, 151; R, 31; S, 106, 180, 265, 306, 353, 362, 426, 436, 464, 552; T, 10, 89, 125, 129, 151; U, 68, 86, 92; V, 5, 111, 153, 172, 184, 187.

DEI BENEDETTO. I, 29; S, 31.

DELLO BIANCO DA BUCARELLO, S. 366.

Dello da Signa. A, 293: C, 39: L, 283: N. 112.

DIETAIUTI BONDIE, A, 380, 383: D, 9: G, 104, 145: M, 27; Q, 89.

DIETAIUVE, MINO DI VANNI. C, 4, 7, 8, 273, 356; E. 1, 17; F, 11; G, 97, 98, 123; I, 19, 82, 134, 141, 159; L, 64, 226, 291, 299; R, 44; S, 229, 444, 448, 546, 601; T, 62, 133.

DINO DI TURA. I, 44.

Diotisalvi di Pietro. I, 20.

Divitis Arrigus. V, 176.

Divizio Bernardo, C, 90.

DOLCIBENE. A, 531.

Domenico da Montechiello. A, 297; S, 90.

DOMENICO DA PRATO. N, 50.

Donati Alesso. A, 2, 285; C, 35, 65, 274, 388; D, 56, 63, 111, 131, 149, 152, 258, 290, 313, 336; E, 33; G, 82, 148; I, 126, 243; L, 32; P, 119; V, 49.

DONATI BINDO D'ALESSO. N, 104.

Donati Forese. B, 79; L, 87; V, 12.

Dondi Alessio, T, 41.

Dondi Giovanni. I, 271.

Doni Salvino. A, 232.

Doria Prenzivalle. A, 351; C, 322.

DRUSI AGATONE. S, 157.

DURANTE DA S. MINIATO. N, 67.

## E

ELIA (frate). S, 513.

EMANUEL GUIDEO. A, 364: D, 179; I, 178, 371; S, 298.

Enselmino da Treviso. A, 534.

Enzo Re. A, 158, 323, 356; S, 487; T, 53.

Fabrucci Incontrino. P, 95.

FABRUZZO DA PERUGIA. U, 104.

FALCONIERI JACOPO. L, 260.

Faytinelli Pietro. A, 227; E, 92; G, 61; I, 81, 269, 285; L, 383; M, 265; N, 231; O, 224, 342; P, 90, 317; S, 301, 433, 488, 565; U, 112; V, 18.

Federigo II. D, 162, 165, 250, 361; M, 197; P, 124, 285. Federigo d'Arezzo. G, 99; S, 302.

FIESCHI CATERINA. V, 194.

FILEREMO FREGOSO ANTONIO. S, 508.

FILIPPO DA MESSINA. A, 107,

Folcacchieri Folcacchiero. E, 77; I, 183; T, 155.

Folco di Calabria. D, 32.

Folgore da San Gemignano. A, 111, 112, 229; C, 447, 455; D, 16, 73, 254, 259, 274, 277, 280, 297, 319, 321; E, 5, 12, 13, 35, 45, 116, 117; F, 58; G, 90, 167; I, 188, 210, 281; O, 135, 268; P, 225; Q, 81, 91; S, 524; U, 12.

Forestani Simone. B, 52; C, 287, 335, 438; D, 128, 265, 457; E, 105; F, 78, 82; G, 116; I, 62, 122; L, 296; M, 1, 53, 57; N. 54, 60, 145, 276; O, 1, 201, 341; P, 70, 152; S, 490; U, 7.

Francesco cieco. D, 464; O, 143.

Francesco Co. di Poppi. O, 107.

Francesco (S.) d'Assisi. A, 189, 191, 286; I, 96; O, 4, 48, 277.

Francesco da Barberino. A, 436; C, 263; D, 104; I, 350, 364; M, 3, 248; N, 274; O, 272; P, 262; S, 274, 515; T, 59.

Francesco da Camerino. C, 153.

(1

Francesco da Firenze. A. 164; 1), 172, 359; G. 135; M. 205.

Francesco da Orvieto. I, 253.

Francesco degli Organi. A. 206: B. 26: D. 140, 434: G. 7, 103; O. 79, 305: P. 164: S. 266.

Francesco di Tura. N, 85.

Francesco di Vannozzo. A, 489; E, 89, 115, 120; G, 2; L, 137; O, 56; P, 32; Q, 181; S, 338.

Franchi (DE) Pandolfo. R, 45.

Fredi da Lucca. D, 348.

Frescobaldi Dino. A, 203, 389; D, 121, 387; G, 80; I, 132; L, 43, 70; M, 239; N, 233; P, 118, 169, 327, 331; Q, 141; T, 21; U, 37, 85; V, 136.

Frescobaldi Giovanni. D. 482; R. 25; V. 54, 150.

Frescobaldi Lambertuccio. C, 351, 423: F, 29, 71: P, 290; V, 181.

Frescobaldi Matteo. A, 4, 276; B, 14; C, 242, 367; D, 105, 113, 147, 393, 395, 396, 456; G, 86; I, 401; M, 221; N, 159; O, 174; Q, 157; S, 121, 434, 493; T, 24; U, 18, 75; V, 55, 171.

Fucci Vanni. P, 138.

Fusco Domenico. U, 88.

#### G

Galeota Francesco, I, 85, 112, 417; M. 72; O, 89; P, 178; S, 174.

GALLACON DEL LEONARDO. A, 240; C, 324.

GALLETTO DA PISA. C, 473; I, 78.

GALLIZIANI TIBERTO. B, 94.

GALVANO (M.). I, 212.

GANO DA COLLE. L, 98; Q, 191.

Garatori Jacopo. L, 378; N, 38.

Garisendi Gherarduccio. D, 355; N, 195; P, 270.

Garzo. A, 186, 542; S, 576.

GAZZAIA (DELLA) TOMMASO. C, 151; P, 311.

Genga (della) Leonora. C, 430; D, 25; T, 3.

GHERARDO DA REGGIO. C, 412.

GHIBERTI CARNINO. D, 328; L, 119, 373; P, 282.

GHINI JACOPO. P, 283.

GHISILIERI GUIDO. D, 255; I, 414; L, 101.

GIACOMINO DA VERONA. A, 176; D, 489.

Giacomino Pugliese. D, 391, 426; I, 429; L, 21, 371; M, 249; Q, 132; T, 161.

Gianfigliazzi Geri. M, 151.

Giannini Geri Pisano. A, 464; M, 69, 177.

Giannozzo da Firenze. M, 121.

Giano. D, 327; L, 195, 345.

GIDINO DA SOMMACAMPAGNA. A, 470; E, 129; L, 49, 150, 396; M, 74; S, 181, 297; V, 114.

Gютто. M, 213.

Giovanni (Re). D, 383.

GIOVANNI D'AMERICO. I, 336.

GIOVANNI DA PRATO. D, 360; L, 47; O, 102, 213; P, 224.

GIOVANNI DI BUONANDREA. N, 111; S, 66.

GIOVANNI DI CINO. N, 56.

GIOVANNI DI NELLO DA S. GEMINIANO. L, 82.

Giovanni (ser) Fiorentino. A, 167, 204, 402, 458; B, 45, 104, 123, 134, 198; D, 384, 415, 447; G, 92; L, 4; M, 172; N, 71, 180, 202, 242; O, 159, 160, 182; Q, 139; S, 443; T, 73, 96; U, 30.

GIRARDELLI, B, 63.

GIRARDI FILIPPO. A, 343.

GIRARDO DA CASTELLO. A, 333; D, 241; G, 162; M, 24; P, 148.

Giuliano (M.). F, 84; N, 258.

Gradenigo Belletto. I, 5: N, 92: S, 93: V, 196.

Gradenigo Jacopo. I, 206.

GRAZIUOLO DA FIRENZE. G, 108.

Griffoni Matteo. A, 182, 329; C, 107, 147, 208, 243; D, 54, 213, 256, 395; E, 101; I, 124; L, 177, 297; N, 75, 208, 237, 239; O, 362; R, 19; S, 267, 273, 284, 295; V, 15; Z, 10.

Gualfreducci Cecco. I, 319, 376; P. 259; S. 316.

Gualterotti Federico. C, 129.

Guarino. V, 183.

GUERZOLO DA TARANTO. I, 291.

Guglielmo F. S, 60.

GUGLIELMO D'OTRANTO, O. 319.

Gui. da Pistoia. V. Si. Gui. da Pistoia.

GUIDINI GANO. F. 85.

GUIDO DA PISA. L, 53.

Guinigi Michele, F, 90; M, 119; T, 134; V, 158, 173. Guinizelli Guido, A, 127, 181; B, 17; C, 68, 110, 218, 379, 382, 391, 420; D, 225, 234, 372, 400, 412, 416; F, 80; G, 14; I, 129, 133, 155, 220; L, 7, 20, 101, 327, 391; M, 8, 14, 30, 182; N, 283; O, 28; P, 365; S, 456, 487, 495, 569; T, 22, 50; U, 97; V, 30, 125.

Guittone d' Arezzo. A, 32, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 64, 67, 69, 74, 76, 81, 85, 102, 103, 120, 132, 137, 195, 196, 200, 228, 296, 298, 342, 344, 345, 350, 363, 386, 397, 409, 416, 421, 472, 499, 510; B, 10, 22, 60, 61, 68, 76, 78; C, 41, 44, 48, 53, 95, 172, 183, 256, 333, 360, 370, 396, 397, 410, 465, 482, 504; D, 92,

97, 110, 185, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 214, 216, 228, 266, 343, 349, 367, 374, 388, 417, 499; E, 9, 10, 11, 28, 75, 107, 110, 128; F, 30, 32, 41, 87; G, 5, 9, 17, 29, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 88, 130, 139, 141, 171; I, 83, 93, 94, 143, 250, 277, 332, 357, 378; L, 27, 46, 105, 156, 203, 211, 213, 265, 321, 358, 363, 372; M, 73, 90, 102, 127, 128, 129, 130, 146, 148, 156, 158, 159, 169, 183, 184, 198; N, 97, 113, 131, 148, 151, 160, 161, 170, 181, 209, 243; 0, 20, 24, 26, 44, 53, 70, 104, 150, 162, 231, 258, 264, 271, 273, 278, 304, 308, 339, 366, 367, 373, 393; P, 5, 28, 68, 107, 189, 211, 307, 312, 314, 359; Q, 21, 31, 78, 145, 158; S, 122, 128, 129, 197, 230, 258, 304, 348, 435, 440, 553, 572; T, 31, 45, 53, 144, 147, 157, 162, 163; U, 97, 99, 107; V, 39, 77, 79, 93; V, 110, 123, 132, 185.

### H

HERMANO BARTOLOMEO. D, 317.

.II

Inghilfredi Siculo. A, 503; C, 390; D, 24; G, 147; P, 304; S, 346; U, 50, 55.
Intronta Francesco. A, 513.
Iscanbrilla. V, 156.
Ismera Francesco. M, 161; P, 121.

Јасоро. А, 337.

JACOPO D' AQUINO. A, 128.

Jacopo da Lentino. A. 150, 210, 278, 305, 325, 340, 367, 432; B, 64; C, 46, 170; C, 313, 470; D, 18, 221, 353, 404, 445; F. 36, 47; G, 47, 158; I, 158, 226; L. 126, 305, 329, 389; M. 9, 12, 28, 95, 107, 203, 276; P, 120, 167, 321; Q, 134; R, 18; S, 344, 355, 356, 406, 450; T, 44, 92; V, 176.

JACOPO DA LEONA. A, 322; M, 10, 15; S, 422.

JACOPO DA MONTEPULCIANO. C. 421; D. 408; G. 109;

I, 27, 96; L, 179, 287, 361; N, 218; O, 303;

P, 79; Q, 19; R, 35; S, 227; V, 101.

JACOPO NOTAIO. M, 152.

Jacopone da Todi. A, 24, 439, 442, 460, 497, 505; C, 80, 82, 141, 236, 254, 262; D, 29, 31, 133, 279, 389; I, 11, 13, 14, 15, 430; L, 240; M, 83, 98, 180, 218; N, 29, 72, 174, 0, 8, 29, 45, 80, 163, 164, 170, 180, 235, 240, 300, 310, 334, 347, 381; P, 46, 69, 231, 279; Q, 126; S, 54; T, 90; U, 3, 101, 108; V, 3.

L

Lambertazzi fabrizio. U, 104. Lamberto di M. Francesco. Q, 179. Lana (Della) Jacopo. C, 479. Lancelotto Siciliano. C, 326. Lancia Andrea. C, 325; G, 31, 102; I, 356. Lanfranchi Paolo. D, 168, 285; L, 89, 92; Q, 176; U, 63.

Lanfredi Contino. M, 241; V, 53.

Lapo Gianni. A, 5, 316, 317, 328, 332, 369, 434, 438; B, 3; D, 357, 432; F, 118; G, 8; I, 349; N, 66, 278; S, 360.

Latini Brunetto. A, 202; F, 70; O, 99; S, 119, 483, 586.

Lelli Gillio. B, 33; C, 121, 330; I, 270, 420; L, 178; M, 68; O, 357; P, 39; S, 183; T, 14, 145.

LEMMO DA PISTOIA. L, 367.

LEONA (DA) JACOPO. C, 417; S, 159.

Leonardo D' Arezzo. L, 400; S, 563.

LEONARDO DA PRATO. I, 304; Q. 114.

Libri (De) Maffeo. L, 221.

LITO DA CARRARA. G, 93.

LOFFI BARTOLO. L, 86.

LORENZO DA S. GEMINIANO, S, 504.

LOTTO PISANO. F, 49; M, 70.

Lupori Giovanni. S, 447.

## M

Maglio. A, 183; B, 54.

Mainardi Arlotto. N, 13.

Malatesta Sigismondo Pandolfo. A, 163; F, 120.

Malavolti Andrea. D, 95; Q, 178; T, 71.

Malpigli Nicolò. B, 11, 101; F, 57, 94, G, 164, 168, 169; I, 104, 382; L, 9, 264, 294; R, 21; S, 163, 582.

Manetti Giannozzo. S, 324.

Manfredi Astorre. C, 47; R, 13.

Manno (SER). S, 379.

MARESCOTTI GALEAZZO. M, 246; S. 207.

Marotolo Giovanni. C, 167: D, 70: Q, 59, 149: V, 186. Marsilio da Carrara. A, 553; D, 282.

Martelli Pucciandone. L, 323; M. 48; S, 416, 441; T, 160.

Masarello da Todi. D, 262; O, 144.

MATAZONE DA CALIGANO. A, 555.

MATTEO DA S. MINIATO. S, 446.

MATUGLIANO (DA) BARTOLOMEA. I, 87.

MAZZEO DI RICCO. A, 294: C, 117: G, 77: L, 11, 117, 311, 337; M, 6; S, 151.

Mazzinghi Antonio. C, 299.

Mazzulense Salvestro. M, 96.

Medici (De') Cambiozzo. D, 291.

Medici (De) Carlo. A, 253; C, 73; D. 103; I. 398; O, 101, 200.

MEDICI (DE') GIULIANO. M, 19.

Medici (De') Piero. S, 269.

Mendini Giovanni. I, 184; 0, 248.

Meo da Pistoia. E, 121; T, 150.

METTIVILLA MATTEO. V, 190.

Mezzani Menghino. A, 247; C, 20; I, 196, 338; N, 43, 108, 224; P, 97; S, 201, 592; V, 192.

Michieli Andrea. A, 136, 148, 199, 444; B, 97; C, 369, 441; D, 59, 80, 90, 471, 485; F, 97, 107, 116; I, 36, 69, 130, 370; L, 51, 78, 281; M, 113, 228; N, 223, 248; O, 205, 287, 387, 396; P, 106; Q, 171, 172; S, 35, 84, 236, 410, 522, 523; T, 93, 106; U, 62, 87.

MICO DA SIENA. M, 263.

MIGLIORE DA FIRENZE. A, 392; R, 26.

MINO DA COLLE. A, 1; O, 330; Q, 37.

MINO DI FEDERIGO. P, 115.

MINO DI VANNI D'AREZZO. V. Dietaiuve Mino.

MIRANDOLA (DELLA) GIO. PICO. D, 58; E, 84; M, 185; T, 84.

Mocari Bartolomeo. N, 173.

Monaci Ventura. B, 58, 81; C, 230, 288, 300; D, 118, 292; G, 65; P, 276; R, 10; S, 178; T, 121; V, 32, 163.

Monaco da Siena. N, 173.

Monaldo d'Aquino. U, 73.

Monaldo da Sofena. A, 129, 395, 430; C, 271; D, 399, 421; G, 16; I, 105; O, 370.

Montanaro Piero. C, 302.

Monte Andrea. A, 29, 51, 54, 58, 63, 65, 78, 92, 94, 99, 100, 116, 117, 175, 212, 213, 214, 215, 224, 254, 384, 414, 422, 484; B, 49, 75; C, 40, 54, 113, 131, 139, 203, 310, 432; D, 41, 167, 183, 238, 283, 307, 312, 334, 373, 392; F, 62; G, 28, 33, 46, 59; I, 4, 107, 145, 258, 259, 278, 300, 305, 373, 397, 426; L, 15, 29, 131, 170, 210, 256, 359, 365, 368, 385; M, 220; N, 14, 23, 155, 207; O, 72, 73, 155, 282; P, 108, 139, 186, 228, 268, 295, 310; Q, 13, 144; R, 4; S, 88, 94, 124, 239, 242, 249, 260, 334, 349, 361, 393, 432, 451, 472, 500, 538, 557; T, 17, 37, 86, 124; U, 59, 98; V, 188.

Montecanti (da) Guerzo. O, 285.

Montucci Fiorentino. A, 66.

Morrovelli Pietro. C, 313.

Mostacci Jacopo. A, 154, 251, 451; M. 257; P, 321; S, 507; U, 8.

Muli (De') Mula, U, 106.

NACCHIO DI PACCHIO. A, 236.

Nappi Cesare. L, 184; M, 112.

NASCIMBENE DA BOLOGNA. S, 487.

Nastagio di Montalcino. I, 3; N, 261.

NATUCCIO CINQUINO. A, 16, 135; P, 320; V, 61.

NERI. C, 498.

NICCOLA (M.). I, 138.

NICCOLÒ CIECÒ D'AREZZO. P, 163.

Nicolò da Correggio. C, 59, 77, 85, 294, 400, 439;

D, 155, 320, 363, 469; F, 55; G, 163; I, 433;

L, 166, 277; M, 87, 120, 286; N, 185, 176;

O, 127, 152; P, 20, 29, 101, 232; Q, 52, 70;

S, 83, 138, 205, 373, 397, 445, 539, 548, 584;

T, 4; U, 52; V, 26, 88.

NICOLÒ DA FERRARA. A, 304.

NICOLÒ DEL PROPOSTO. A, 312; N, 185.

NICOLÖ DI BARI. A, 530; D, 78.

Nina Siciliana. Q, 28.

Nocco di Cenni. G, 146.

Noffo d'Oltrarno, I, 157; L. 16; N. 232; S. 82. 484; V, 24, 149.

Nori Dozzo. N, 254.

Novello Girardo. I, 108; M, 35.

Nuccio Fiorentino. D, 399.

Nuccoli Cecco. A, 245, 425; E. 37; F. 20; I. 64, 331, 396; L, 282; M, 258; N, 62, 81, 166, 213; O, 142, 359; P, 48, 86, 277; R. 1, 8; S. 51, 417, 477; T, 2, 78, 123; V, 138.

Onesto da Bologna. A, 83, 230, 359, 490; B, 89; C, 241; D, 84; L, 19, 133, 151; M, 115; N, 215, 229; O, 78, 130; P, 308, 329; Q, 185, 192, 194; R, 6; S, 92, 192, 380, 429, 467; T, 58; V, 189.

Orcagna Andrea. G, 56; I, 56, 282; M, 211, 261; O, 166; P, 352; Q, 50, 121, 154; V, 167.

Orlandi Guido. A, 55, 168, 242, 494; C, 38, 175, 197, 286, 342; I, 111, 403; L, 94, 268, 333; N, 36; O, 227; P, 25, 171, 221, 243, 286; R, 5; S, 77; T, 91; V, 111.

ORLANDI LEMMO. F, 28; G, 136; L, 367.

ORLANDINO ORAFO. A, 178; O, 363; S, 132.

ORTENSIA DI GUGLIELMO. E, 6; V, 168.

Orto (dall') Giovanni. A, 317; C, 205; L, 397; N, 216; P, 51.

Osmano. U, 21.

OTTOLINO DA BRESCIA. P, 66.

#### P

Pace (SER) Notaio. A, 252, 288, 339; B, 105; D, 39; I, 89, 167; L, 45; N, 74, 271; P, 261, 319; R, 26; S, 257, 272; T, 19; V, 82, 85, 98, 178.

Paci (Delle) Ugo. F, 39; G, 101; I, 28, 137; N, 136.

Paganino da Sarzana. C, 420; G, 134.

Pagliaio da Lucca. C, 36.

Pagliaresi (De') Rainerio. A, 124.

Palagio (Del) Guido. O, 317.

Pallamidesse Belindote. D, 22; L, 154; P, 302.

Pallavillani Schiatta. A, 481: C, 389: D, 3, 244, 493; I, 276, 327; N, 250: P, 288, 313; S, 469.

Pandolfini Giovannale. S, 63.

PANZIERA Ugo. S. 382.

Paolino da Siena. N, 26.

PAOLO DI BERNARDO. V, 65,

Parlantino. C, 297.

Paschi de' Bardi Lippo. C, 362; I, 316.

Passera da Lucca. T, 117.

Pavesaio (del) Mino. N, 114; Q, 163; S, 596.

Pavesaio (del) Neri. S, 596.

Pecora (del) Jacopo. D, 17; E, 29.

Pegolotti Francesco. D, 474.

Pegolotti Giovanni. P, 105.

Pepoli Taddeo. O, 302.

PEPPI GUIDO. O, 313.

Peregrino Giovanni. L, 146; N, 125.

PERINI ZANOBI. N, 165.

PERUZZI FRANCESCO. C, 143; R, 7.

PERUZZI SIMONE. Q, 18.

Petrarca Francesco. A, 5, 357; S, 309.

Piacenti Nuccio. A, 415; D, 402; I, 74, 77, 307; L, 52, 62, 72, 351; N, 269, 281; Q, 125; S, 235, 375; U, 78.

PIAGENTINA (DELLA) ALBERTO. O, 19.

PICCIOL DA BOLOGNA. P, 215.

PICCOLOMINI (DE) CISCRANNA. C, 384.

PIERO D'ANSELMO. O, 345.

PIETRO DA SIENA. A, 190; N, 247.

PIETRO MARIA DA FERRARA. C, 496.

PIGLI (DE') GIOVANNI. N, 11.

PILIZARO DA BOLOGNA. S, 278.

Pio Costanzo. P, 190.

PIO ERCOLE. N, 175.

Pisani Leonardo. A, 80.

PISTOFILO BONAVENTURA. N, 12; S, 327.

PITTI BONACCORSO. Q, 174.

Polenta (da) Guido Novello. A, 361; D, 38, 230; E, 82; I, 108, 307; L, 62, 72; M, 35; N, 269, 281; O, 131, 230; Q, 125; S, 235, 367; T, 39; U, 78.

Polo di Lombardia. D, 345; L, 31, 56; S, 351, 368. Polo Zoppo da Bologna o da Castello. A, 221; M, 64; N, 211; S, 193; V, 142.

POPONI NERI. P, 303.

Pucci Antonio. A, 89, 173, 227, 235, 427; B, 24, 27; C, 23; D, 45, 119, 122, 144, 300, 467; E, 71; G. 21; I, 17, 66, 163, 200, 221, 298, 352; L, 82; 193, 255, 266, 315; M, 59, 61, 62, 63, 65, 171, 223; N, 290; O, 122, 183, 244; P, 2, 144, 151, 315; Q, 66, 69, 195; R, 20; S, 65, 102, 237, 310, 320, 415, 452, 459, 525, 526, 527, 528, 530, 531; T, 46, 85, 115; U, 54, 69; V, 16, 144.

Pucciarello da Firenze. P, 94, 355.

Puccino da Pisa. P, 56.

Pulci Bernardo, S, 332; V, 50.

Pulci Luigi. A, 546; C, 469; I, 128, 392; M, 99.

## Q

Querini Domenico. A, 378.

Querini Giovanni. A, 525; B, 31; C, 306, 436; I, 135, 231; N, 203, 255; P, 61; S, 390; V, 48.

Querini Niccolo. A, 234, 387; D, 356; G, 112; L, 382, 256; U. 74.

RANIERI DA PALERMO, A. 154, 277; D. 494.

REALI DOTTO. A, 452: D, 237: S, 437.

REFRIGERIO GIO. BATT. B, 32, 74; I, 353; S. 264, 518, 521; T, 54.

RICCI (DE') PIERO. E, 2.

RICCIARDO DA BATTIFOLLE. A, 373, 401: B, 25: F, 43: L, 290; Q, 133.

RICCO DA VARLUNGO. A, 563.

RICCUCCIO DA FIRENZE, C, 255; D, 399, 492; M. 108.

RICOBALDI GERVASIO. I, 207, 375.

RINALDO D'AQUINO. A, 258, 370; B, 99; G, 50, 170; I, 79, 101, 158; M, 105; O, 288; P, 114, 305; R, 22; V, 59.

RINALDO DA MONTENERO. I, 79.

RINIERI SIMONE. D, 255.

RINUCCINI CINO. C, 84, 133,

RINUCCINO (M.°). A, 40, 41, 309, 310, 391; C, 425; D, 33, 346; F, 65; G, 39; I, 55, 256, 279; M, 139; N, 137; O, 57; S, 164; T, 104; V, 62.

ROCCA (DELLA) GUIDO. C, 66.

ROCCA (DELLA) PIETRO. S, 139.

ROMANELLO GIO. ANTONIO. D, 287; N, 51.

Romolo Gesuato. C, 132.

Rosa (DE) ALVISE. S, 72.

Roselli Rosello. I, 175.

Rossi (de) Cecco di Meletto. Q, 115; V, 124.

Rossi (de') Adriano. I, 57.

Rossi (de') Nicolò, C. 60, 269; D. 261; M. 131; N. 55; S. 147.

Rossi (de) Roberto. Q, 33.

Rosso (DEL) LAPO. S, 543.

Rosso da Messina. L, 337.

Ruggeri d'Amici. D, 325; I, 158; L, 347; M, 28.

RUGGERI PUGLIESE. L, 90; U, 11.

RUGGERONE DA PALERMO. B, 66; O, 191.

Rustico di Filippo. A, 166, 295, 321, 324, 380, 428, 487, 548, 549, 554; B, 110; C, 163, 290, 338; D, 5, 473, 479, 481, 490; F, 16; G, 18, 137; I, 37, 50, 195, 261, 427; L, 392; M, 38, 138, 144; N, 33; O, 7, 69, 286, 392; P, 263, 289; Q, 61, 62, 122, 148; S, 323, 438, 499, 610; T, 28, 35, 127, 152; U, 13, 83; V, 155.

Rustico Romano. S, 453.

S

Sacchetti Franco. A, 133, 197, 218, 280, 362, 379, 385; B, 43, 77; C, 17, 70, 93, 155, 182, 187, 188, 191, 195, 220, 301, 303, 312, 341, 437, 440, 459, 462, 467, 478, 497, 500; D, 62, 114, 226, 248, 303, 335, 437, 458; E, 23, 95; F, 31, 51, 54, 73, 81; G, 49, 126, 143; I, 109, 129, 308, 415; L, 30, 68, 127, 149, 188, 198, 201, 204, 218, 370; M, 60, 78, 79; N, 3, 32, 45, 64, 78, 116, 149, 164, 187, 204, 221, 244; O, 85, 116, 179, 239, 245, 257, 260, 369; P, 1, 4, 13, 34, 38, 83, 104, 127, 141, 209, 237, 247, 342; Q, 5, 8, 17, 102, 117; R, 36; S, 73, 85, 86, 96, 133, 135, 171, 182, 226, 232, 241, 358, 554, 585, 593, 618; T, 51, 52, 77, 120, 136; U, 38; V, 7, 11, 35, 81, 157, 162.

SACCHETTI GIANNOZZO. M, 162; P, 87. SACCHETTI PIPPO. C, 260.

Saladino da Pavia. D. 399, 444; E. 127; L. 309; M, 154; S, 484; T, 29.

Salerno Gian Nicola. A, 193; E, 19.

SALIMBENE. E, 119.

SALIMBENI BENUCCIO. A, 33.

Salimbeni Nicolò. D, 477; E, 3.

Saltarelli Lapo. A, 239, 197; C, 406, 419; V. 179.

SALUTATI COLUCCIO. I, 386.

SALVI (SER). N, 67.

SAMARITANI RANIERI. C, 322; F, 6.

Sanguinacci Jacopo. F, 24; I, 377; U, 58.

Santa Fiore (Conte di). I, 118.

SANZIO RAFFAELLO. C, 316.

Sasso (Di) Tommaso. L, 123.

SCARLATTI FILIPPO. M, 208.

SEMPREBENE DA BOLOGNA. C, 322; S, 487.

SENECA DA CAMERINO. N. 106.

SFORZA DI PIGNANO. A, 198.

SI. GUI. DA PISTOIA. D, 171; T, 43.

SIMBUONO GIUDICE. S, 569.

Soldanieri Nicolò. A, 34, 84, 270, 287, 360, 394, 403, 406, 455; B, 40, 87; C, 156, 157, 237, 253, 293, 303, 343, 350, 453, 468; D, 11, 142, 202, 394, 405, 406, 425, 430, 435, 450, 477; E, 56; F, 110; G, 83; I, 54, 199, 295, 312, 360, 412; L, 63, 136, 223, 399; N, 46, 84, 86, 128, 140, 147, 240; O, 115; P, 78, 143, 145, 176, 201, 349; Q, 155; S, 127, 307, 319, 505; T, 76, 103; U, 42; V, 105.

Sordello. M, 142.

SPINELLO FRANCESCO. I, 411.

Spirito Lorenzo. A, 469; I. 328; P. 364; R. 30; S, 103, 251.

Stefani Andrea. C, 164; L, 181.
Stefano di Cino. L, 93, 192; N, 126.
Stefano Protonotario. A, 482, 486; I, 387; P, 218.
Stramazzo da Perugia. L, 173.
Strozzi Pierozzo. I, 75, 334; P, 63; Q, 4.
Suavio Partenopeo. C, 445; Q, 197.

### T

TAEGIO PAOLO. U, 66.

TALANO DA FIRENZE. C, 119; P, 31.

TANTINI ZANOBI. E, 103.

TARCAGNOTA MICHELE. A, 535.

TAVIANI GUELFO. C, 28; M, 219; P, 55.

Tedaldi Pieraccio. A, 231; C, 138, 444; I, 49, 283; Q, 38; S, 34, 532.

Tempo (da) Antonio. S, 603.

Terino da Castelfiorentino. D, 324; I, 380; N, 241; S, 331; U, 49.

Terramagnino Girolamo. P, 298.

Testa Arrigo. V, 176.

TESTA CILLENIO GIOVANNI. B, 16.

Tiepolo Nicolò. C, 298.

Tifi Odasi. A, 82; C, 261; L, 187; O, 337.

TIMOTEO DA FERRARA. G, 153; S, 104.

Tolomei Meuccio. N, 138.

Tommaso da Faenza. A, 372; S, 569; U, 94.

Tommaso di Sasso. D, 40.

Tommasuccio (B.) da Foligno. A, 423, 538; C, 105; I, 10; M, 189; O, 332, 354; S, 228, 544, 578; T, 156; V, 195.

Torini Agnolo, A. 410; D. 486; N. 196; P. 59; S. 516.

TORRE (DELLA) BUSINELLO. G, 149.

TORRIGIANI MARCHIONNE. S, 510.

Torriggiano (M.º). C, 174; E. 106; N. 80; S. 614; V, 166.

Tors (DE) RAIMONDO. A, 248.

Tosa (DELLA) NICOLÒ. P, 349.

Tracolo da Rimini. P, 266.

Traversari Ambrogio. V, 104.

TREBIANI LISABETTA. T, 99.

TUTTAVILLA GIROLAMO. M, 186.

## U

UBALDINI OTTAVIO. E, 102; I, 272.

UBALDINI UGOLINO. P, 34.

UBALDO DI MARCO. C, 189; L, 336; N, 88, 280; P, 299, 333; S, 354.

UBERTI (DEGLI) FAZIO. A, 70, 366, 399; D, 308; E, 14, 15; G, 173; I, 204, 339, 340, 341, 348, 418, 425; L, 194, 410; M, 103; N, 34, 58, 220; O, 27, 248, 325, 338; P, 137; Q, 180; S, 189, 465, 480.

UBERTI (DEGLI) LAPO. G, 23, 173; N, 289.

UBERTI PIERO ASINO. P, 177.

UBERTINO (FRATE) D'AREZZO. P, 367.

Ugo da Massa. I, 228; P, 154; U, 71.

UGUCCIONE DA LODI. A, 192; L, 318.

Ugurgieri (degli) Cecco. C, 6, 7.

Urbiciani Bonaggiunta, A. 220, 308, 560; B. 65, 197, 216; C, 402, 431; D, 91, 166, 190, 218, 382, 444; F, 35, 44, 48; G, 75, 111; I, 100, 127; L, 103,

302, 334; M, 227, 264; N, 8, 30, 53, 272; O, 5; P, 113, 146; Q, 14, 51, 131; S, 61, 345, 439, 484, 551, 566; T, 8, 29, 154; U, 34, 55, 96; V, 10, 126, 177.

#### V

VAGLIARANA (DA) ANDREA. R, 12.

Valaresso Jacopo. V, 51.

Vannozzo Francesco. V. Francesco di Vannozzo.

VARANO BATTISTA. O, 355.

Vercellino. U, 31,

VERGERIO PIER PAOLO. R, 43; V, 107.

Vernaccia (della) Lodovico. Q, 118; S, 196.

Vigne (delle) Piero. A, 209, 278, 311, 482; L, 21; M, 107; P, 142, 321; U, 41, 72.

VILLANI GIOVANNI. S, 337.

VIOLA (DALLA) ALBERTUCCIO. V. Albertuccio da la viola.

VISCONTI A. M. SFORZA. B, 6.

VISCONTI BRUZZI DI LUCHINO. O, 39; S, 252.

VISDOMINI NERI. L, 138, 350; O, 87, 187; P, 91.

VITALI GIOVANNI. C, 418; M, 89; S, 606.

# Z

Zabarella Bartolomeo. D, 217; Q, 6; V, 90. Zambeccari Pellegrino. Q, 25. Zani Ulpiano. D, 487. Zanobi Neri. O, 265. Zenone da Pistoia. C, 336.

# COLLEZIONE DI OPERE INEDITE O RARE



Collezione di Opere inedite o rare dei primi tre secoli della lingua pubblicate per cura della Regia Commissione pe' Testi di Lingua.

\*

Bandi Lucchesi del secolo xiv, tratti dai registri del R. Archivio di Stato in Lucca, per cura di Salvatore Bongi. - Bologna, Gaetano Romagnoli editore (Tipografia del Progresso). 1863. in 8.°., pagg. xvi-434.

Storia di Ajolfo del Barbicone e di altri valorosi cavalieri, compilata da Andrea di Jacopo di Barberino di Valdelsa. Testo di lingua inedito pubblicato a cura di Leone Del Prete. - Bologna, Gaetano Romagnoli (Tipi Fava e Garagnani al Progresso), 1863-64, in 8.º Vol. I, pagg. XXXII-360: vol. II, pagg. 368. - Ediz. Crus.

Statuti Senesi scritti in volgare nei secoli XIII e XIV, e pubblicati secondo i testi del R. Archivio di Stato in Siena per cura di Filippo Luigi Polipori e Luciano Banchi. - Bologna, Gaetano Romagnoli (Tipi Fava e Garagnani al Progresso), in 8.º Vol. I (1863), pagg. xxxviii-496; vol. II (1871), pagg. xxxii-372; vol. III (1877), pagg. xxxii-512.

- I Fatti di Cesare, testo di lingua inedito del secolo xiv, pubblicato a cura di Luciano Banchi. Bologna, Gaetano Romagnoli (Tipi Fava e Garagnani), 1863, in 8.°, pagg. lxxx-392. Ediz. Crus.
- La Tavola Ritonda o l'Istoria di Tristano, testo di lingua citato dagli Accademici della Crusca, ed ora per la prima volta pubblicato secondo il codice della Mediceo-Laurenziana, per cura e con illustrazioni di Filippo Luigi Polidori. Bologna, Gaetano Romagnoli (Tipi Fava e Garagnani al Progresso), 1864-65. Vol. I, pagg. cxx-502; vol. II, pagg. 340. Ediz. Crus.
- Cronache Siciliane dei secoli XIII-XIV-XV, pubblicate per cura del professor Vincenzo di Giovanni. Bologna, Gaetano Romagnoli (Tipi Fava e Garagnani), 1865, pagg. LVI-404.
- Storia di Rinaldino da Montalbano, romanzo cavalleresco in prosa, pubblicato per cura di Carlo Minutoli. Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia), 1865, pagg. xlvi-404. Ediz. Crus.
- Trattati di Mascalcia attribuiti ad Ippocrate, tradotti dall'arabo in latino da Maestro Moisè da Palermo, volgarizzati nel secolo XIII, messi in luce per cura di Pietro Delprato, corredati di due posteriori compilazioni in latino e in toscano e di note filologiche per cura di Luigi Barbieri. Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia), 1865, pagg. cxxxii-302. Ediz. Crus.
- Commento alla Divina Commedia d'Anonimo Fiorentino del secolo XIV, ora per la prima volta stampato a cura di Pietro Fanfani. - Bologna, Gaetano Romagnoli (Tipi Fava e Garagnani), 1866-

- 68-74. Vol. I, pagg. viii-718 (Inferno); vol. II. pagg. 537 (Purgatorio); vol. III. pagg. viii-616 (Paradiso). Ediz. Crus.
- Prediche inedite del B. Giordano da Rivalto dell'Ordine dei Predicatori, recitate in Firenze dal 1302 al 1305, e pubblicate per cura di Enrico Narducci. Bologna, Gaetano Romagnoli Tipi Fava e Garagnani), 1867, pagg. xlviii-500. Edic. Crus.
- De' Rimedi dell'una e dell'altra fortuna di messer Francesco Petrarca, volgarizzati nel buon secolo della lingua per D. Giovanni Dassaminiato, monaco degli Angeli, pubblicati da Don Casimiro Stolfi. Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia), 1867. Vol. I, pagg. 464; vol. II, pagg. 508.
- La Mascalcia di Lorenzo Rusio, volgarizzamento del secolo XIV, messo per la prima volta in luce da Pietro Delprato, aggiuntovi il testo latino per cura di Luigi Barbieri. Bologna, Gaetano Romagnoli (Tipi Fava e Garagnani). 1867. Vol. I. pagg. viii-448; vol. II, pagg. 340.
- Il Romuleo di messer Benvenuto da Imola. volgarizzato nel buon secolo, e messo per la prima volta in luce dal dott. Giuseppe Guatteri. Bologna, Gaetano Romagnoli (Tipi Fava e Garagnani). 1867-68. Vol. I. pagg. xx-396; vol. II, pagg. 464.
- Valerio Massimo. De' fatti e detti degni di memoria della città di Roma e delle stranic genti, testo di lingua del secolo XIV riscontrato su molti codici e pubblicato da Roberto De Visiani. Bologna, Gaetano Romagnoli (Tipi Fava e Gara-

- gnani), 1867. Volume unico diviso in due parti: I, pagg. 1-400; II, pagg. 401-740. Ediz. Crus.
- Il Libro di Sidrach, testo inedito del secolo xiv, pubblicato da Adolfo Bartoli. Parte prima (Testo). Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia), 1868, pagg. xl-568.
- Leggenda minore di S. Caterina da Siena e lettere dei suoi discepoli. Scritture inedite pubblicate da F. Grottanelli. Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia), 1868, pagg. xxx-400.
- Delle Rime volgari, trattato di Antonio da Tempo Giudice Padovano, composto nel 1332, dato in luce integralmente ora per la prima volta per cura di Giusto Grion. Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia), 1869, pagg. 384.
- Papa Lambertini con tutti i suoi libri allo studio di Bologna, edito secondo la sua ortografia, illustrato dai confronti di altri xix codici danteschi inediti e fornito di note critiche da Luciano Scarabelli. Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia), 1870-71-73. Vol. I, pagg. LxvIII-652 (Inferno); vol. II, pagg. xvIII-704 (Purgatorio); vol. III, pagg. xxvII-716 (Paradiso).
- I Reali di Francia. Ricerche intorno ai Reali di Francia per Pio Rajna seguite dal Libro delle Storie di Fioravante e dal Cantare di Bovo d'Antona. Vol. I. Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia), 1872, pagg. xx-11-568. Con albero genealogico. Ediz. Crus. Segue:
- I Reali di Francia di Andrea da Barberino. Testo critico per cura di Giuseppe Vandelli. Bologna,

- Romagnoli Dall'Acqua Regia Tipografia. Volume II, parte I (1892), pagg. cxx-292; parte II (1909), pagg. iv-464. Ediz. Crus.
- I nobili Fatti di Alessandro Magno, romanzo storico tradotto dal francese nel buon secolo, ora per la prima volta pubblicato sopra due Codici Magliab chiani per cura di Guerro Grion. Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia), 1872. pagg. clxxiv-11-296. Ediz. Crus.
- Dei Trattati morali di Albertano da Brescia.
  volgarizzamento inedito fatto nel 1268 da Andrea da Grosseto, pubblicato a cura di Francesco Selmi.
  Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia).
  1873, pagg. xx-396.
- Le Vite degli Uomini Illustri di Francesco Petrarca, volgarizzate da Donato degli Albanzani da Pratovecchio, ora per la prima volta messe in luce secondo un Codice Laurenziano citato dagli Accademici della Crusca, per cura di Luigi Razzolini. Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia). Vol. I. disp. 1.º 1871. pagg. xxxvi-400, con due fac-simili: disp. 2.º 1870. pagg. 401-896; vol. II (1879), pagg. xvi-728. Ediz. Crus.
- La Scala del Paradiso di San Giovanni Climaco. testo di lingua corretto su antichi codici mss. per Antonio Ceruti, dottore dell' Ambrosiana. Bologna, Gaetano Romagnoli Regia Tipografia, 1874. pagg. LII-524.
- Le antiche Rime volgari, secondo la lezione del Codice Vaticano 3793, pubblicate per cura di Λ. D'Ancona e D. Comparetti. - Bologna, Gaetano

- Romagnoli (Regia Tipografia). Vol. I (1875), pagg. xxiv-536; vol. II (1881), pagg. iv-428; vol. III (1884), pagg. iv-408; vol. IV (1886), pagg. iv-424; vol. V (1888), pagg. viii-544. *Ediz. Crus.*
- Prancesco Barberino, secondo la lezione dell'antico testo a penna Barberiniano, per cura del Conte Carlo Baudi di Vesme Senatore del Regno. Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia), 1875, pagg. XLII-444. Con fac-simile. Ediz. Crus.
- Le Storie Nerbonesi, romanzo cavalleresco del secolo xiv, pubblicato per cura di I. G. Isola. Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia). Vol. I (1877), pagg. viii-540; vol. II (1887), pagg. iv-784.
- Il Tesoro di Brunetto Latini, volgarizzato da Bono Giamboni, raffrontato col testo autentico francese, edito da P. Chabaille, emendato con mss. ed illustrato da Luigi Gaiter. Bologna, Gaetano Romagnoli (Regia Tipografia). Vol. I (1878), pagg, lxviii-432; vol. II (1879), pagg. 344; vol. III (1880), pagg. 632; vol. IV (1883), pagg. 440. Con 10 tavole.
- Volgarizzamento della Istoria delle Guerre Giudaiche di Josefo Ebreo cognominato Flavio, testo di lingua antico ridotto a più sana lezione da Luigi Calori. Bologna, Gaetano Romagnoli (Tipi Fava e Garagnani), 1878-1879. Vol. I, pagg. xxxiv-420; vol. II, pagg. 496.
- Delle Donne Famose di Giovanni Boccacci, traduzione di M. Donato degli Albanzani di Casentino, detto l'Apenninigena; edizione terza curata

- da Giacomo Manzoni, con note. Bologna, Gactano Romagnoli (Tipi Fava e Garagnani, 1881, pagg. LXXIV-400. Ediz. Crus.
- La Bibbia volgare secondo la rara edizione del 1.º di ottobre Mcccclxxi, ristampata per cura di Carlo Negroni. Bologna, Gaetano Romagnoli Regia Tipografia). Vol. I (1882), pagg. Lii-592: vol II (1882), pagg. 664; vol. III (1882), pagg. 592: vol. IV (1883), pagg. 680: vol. V (1884). pagg. xvi-800; vol. VI (1885), pagg. 636: vol. VII (1885). pagg. 616: vol. VIII (1886), pagg. 656: vol. IX (1887), pagg. 772; vol. X ed ult. (1887), pagg. 596. Ediz. Crus.
- Il Libro d'Amore di Carità del fiorentino B. Giovanni Dominici dell'Ordine del Predicatori. Testo inedito di lingua pubblicato per cura del dottor Antonio Ceruti dell'Ambrosiana. Bologna, Romagnoli-Dall'Acqua (Regia Tipografia), 1889, pagg. XLII-II-560.
- Vite di Uomini Illustri del secolo XV scritte da Vespasiano da Bisticci rivedute sui manoscritti da Ludovico Frati. Bologna, Romagnoli-Dall'Acqua (Tipi Fava e Garagnani Vol. I 1892, pagg. iv-xx-344; vol. II (1893), pagg. 340; vol. III (1893), pagg. 436.
- Le Poesie volgari e latine di Matteo Maria Boiardo riscontrate sui codici e su le prime stampe da Angelo Solerti. - Bologna, Romagnoli Dall'Acqua (Tipi Fava e Garagnani). 1894, pagg. xlii-ii-484.
- Rime antiche italiane secondo la lezione del Codice Vaticano 3214 e del Codice Casanatense d.

- v. 5, pubblicate per cura del dott. Mario Pelaez. Bologna, Romagnoli-Dall' Acqua (Regia Tipografia), 1895, pagg. xxiv-392. Ediz. Crus.
- Le Rime di Serafino de' Ciminelli dall'Aquila a cura di Mario Menghini. Volume primo. - Bologna, Romagnoli-Dall'Acqua (Tipi Fava e Garagnani), 1896, pagg. cxx-344. Con fac-simili.
- Il Tristano Riccardiano edito e illustrato da E. G. Parodi. Bologna, Romagnoli-Dall'Acqua (Tip. A. Garagnani e figli, già Fava e Garagnani), 1896, pagg. cexii-468. Ediz. Crus.
- Amabile di Continentia romanzo morale del secolo xv a cura di Augusto Cesari. Bologna, Romagnoli-Dall' Acqua (Tip. A. Garagnani e figli, già Fava e Garagnani), 1896, pagg. ccxliv-iv-156.
- Le Rime di Torquato Tasso, edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe a cura di Angelo Solerti. Bologna, Romagnoli-Dall'Acqua (Tip. A. Garagnani e figli, e Società Tip. Mareggiani). Vol. I. Bibliografia (1898), pagg. xvi-512. Vol. II. Rime d'Amore (1898), pagg. iv-528. Vol. III. Rime d'occasione o d'encomio (1899), pagg. viii-536, con un fascicolo di pagine xxx da aggiungere o da sostituire nei volumi primo e secondo. Vol. IV. Rime d'occasione o d'encomio (1902), pagg. iv-388.
- Le Piacevoli Notti di M. Giovanfrancesco Straparola da Caravaggio nelle quali si contengono le favole con i loro enimmi da dieci donne e duo giovani raccontate. Cosa dilettevole. Biprodotte sulle antiche stampe a cura di Giuseppe Rua. Bologna, Romagnoli-Dall' Acqua (Tip. A. Gara-

- gnani e figli). Libro primo 1898. pagg. xxvi-320; libro secondo ed ultimo 1908. pagg. viii-292-xviii.
- Il Canzoniere Laurenziano Rediano 9. pubblicato per cura di Tommaso Casini. Bologna. Romagnoli-Dall'Acqua (Tip. A. Garagnani e figli. 1900, pagg. xvi-384. Ediz. Crus.
- Le Lettere di Alessandro Tassoni tratte da antografi e da copie e pubblicate per la prima volta nella loro interezza da Giorgio Rossi. Volume primo. Bologna, Romagnoli-Dall' Acqua (Tip. A. Garagnani), 1901, pagg. viii-436.
- Le Rime di Fra Guittone d'Arezzo a cura di Flaminio Pellegrini. Volume primo. (Versi d'Amore). Bologna. Romagnoli-Dall'Acqua (Tip. A. Garagnani), 1901, pagg. viii-372. Ediz. Crus.
- Le Opere di Giovanvettorio Soderini pubblicate da Alberto Bacchi della Lega. Bologna, Romagnoli-Dall' Acqua (Tip. Coop. Mareggiani). Vol. I. I due trattati dell' Agricoltura e della Coltivazione delle Viti con il Compendium de Agrorum Corporumque dimensione di Pietro Maria Calax della cultura degli orti e giardini (1903), pagg. xii-428. Vol. III. Il trattato degli arbori colla seconda parte inedita (1904), pagg. xiv-688. Vol. IV. Il trattato degli animali domestici inedita 1907. pagg. xi-424. Ediz. Crus.
- Cantàri Cavallereschi dei secoli XV e XVI raccolti e pubblicati da Giorgio Barini. Bologna, Romagnoli-Dall'Acqua Tip. A. Garagnani. 1905, pagg. xxii-280.

- Il Canzoniere Vaticano Barberino Latino 3953 (già Barb. XLV. 47) pubblicato per cura di Gino Lega. Bologna, Romagnoli-Dall' Acqua (Società Tip. Mareggiani), 1905, pagg. L-276.
- Cronica di Buonaccorso Pitti con annotazioni ristampata da Alberto Bacchi della Lega. Bologna, Romagnoli-Dall' Acqua (Società Tip. Mareggiani), 1905, pagg. LXVIII-II-274.
- Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo riscontrato sul Codice Trivulziano e su le prime stampe da Francesco Fòffano. Bologna, Romagnoli-Dall' Acqua (Società, poi Cooperativa Tip. Mareggiani). Vol. I (1906), pagg. viii-508; vol. II (1907), pagg. iv-528; vol. III (1907), pagg. iv-140-xxxvi. Con un fac-simile del Codice Trivulziano.
- Rimatori Bolognesi del Quattrocento a cura di Lodovico Frati. - Bologna, Romagnoli-Dall' Acqua (Coop. Tip. Mareggiani), 1908, pagg. viii-viii-404.
- Indice delle antiche Rime volgari a stampa che fanno parte della Biblioteca Carducci, a cura di Giulio Gnaccarini. Volume primo. Bologna, Romagnoli-Dall'Acqua (Coop. Tip. Mareggiani), 1909, pagg. LXVI-II-356.





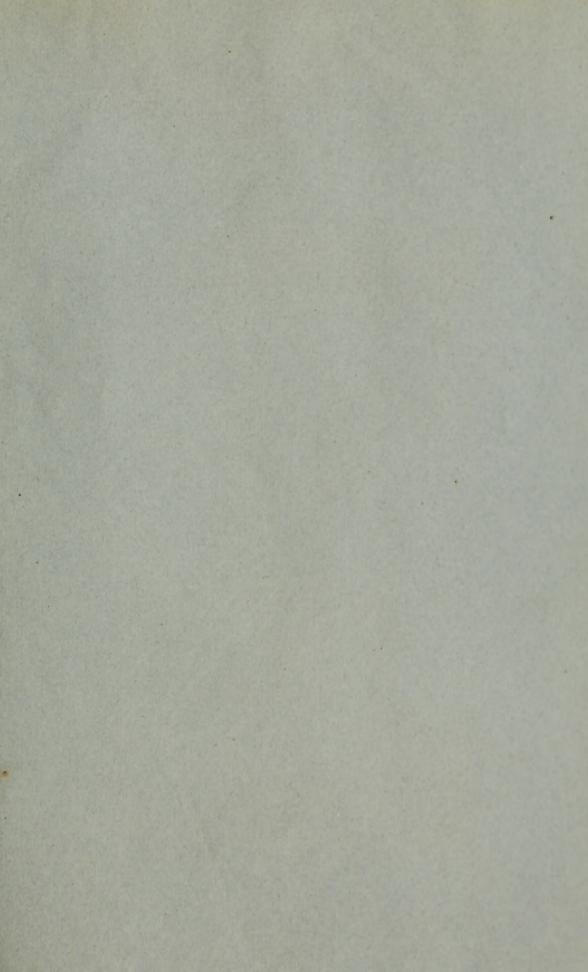

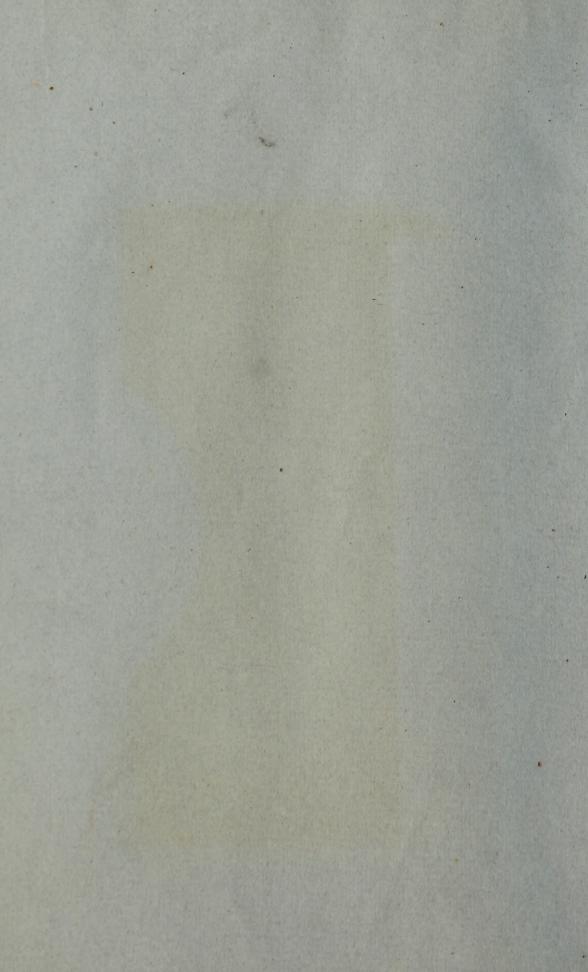

106357

Indice delle antiche rime volgari a stampa. Author Gnaccarini, Giulio Title .

University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File"

Made by LIBRARY BUREAU

